





# DISSERTATIO HISTORICA

D E

# BOVILLA PESTE

Gxlegalo D. Equitis Antonii Francisci de Marmis.

## JO: MARIÆ LANCISII

A' Secretiori Cubiculo, & Archiatri Pontificii

## DISSERTATIO HISTORICA

) E

# BOVILLA PESTE,

Ex Campaniæ finibus anno MDCCXIII Latio importata:

DEQUE PRÆSIDIIS

# CLEMENTEM XI. PONTIFICEM MAXIMUM

Ad avertendam aeris labem, & Annonæ caritatem opportunè adhibitis.

Cui accedit Confilium de Equorum Epidemia, quæ Romæ grafiata est. Anno M D C C X I s.





## ROME MDCCXV.

Ex Typographia Joannis Marie Salvione In Archigymnasio Sapientia.

SUPERIORUM PERMISSU.

TIMEDIAL TRACE

บลสามาก ( Eur าสส<sup>)</sup>

. . .

## ILLUSTRISSIMO , AC REVERENDISSIMO

## PRÆSULI ANTONIO BANCHERIO

PROTONOTARIO APOSTOLICO,

Et Sacræ Confultæ à Secretis Meritissimo.

9 0: MARIA LANCISIOS Felicitatem.



U M primums SANCTISSIMI PRINCIPIS imperio tuis in Ædibus, Vir Amplissime, dele-Horum Præsu-

lum conventus fieri caperunt ad

comparanda præsidia pro avertendis Bovillæ pestis detrimentis; atque ipse ego inter eximios Viros postremum locum tenerem; statim non inutile futurum reputavi, si, quæ in singulis congressibus excussa essent, ac definita, properè in schedis, Te quoque vidente, & non improbante, exararem. Jam tum autem ab initio ea res mibi animum excitavit, ut ex adversariis bistoriam texerem. Quod cum facere decrevissem, Tu mihi præ cæteris dignissimus visus es, cui opella nuncuparetur, quippe quæ tota propemodum tua est, tuo nimirum in sinu nata, tuis consiliis educata, & instructa, tuo denique. favore aucta, atque illustrata; ut illa mihi suo jure ad Te properare videatur, qui in tanta negotii difficultate, atque asperitate, egregium

gium Te, ut semper aliàs, SUMMI PONTIFICIS, & Eminentissimorum Cardinalium, Confultationibus rerum Status Ecclesiastici præpositorum, Ministrum præbuisti. Itaque publicum, Illustrissime Præsul, grati in Te animi mei, studii, cultusque testimonium accipe Bovillæ cladis historiam , quam fortasse Posteri non sind aliquo voluptatis sensu lustrabunt, certe cum fructu, si unquam idem recurreret (quod Deus avertat) infortunium: nam actorum fidei omnem pro viribus diligentiam, usumque, Te quoque monitore, passim adjunximus. Vale.

Ex Muscolo in Quirinali X. Kal.

Octobris MDCCXV.

#### IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

> N. Archiepiscopus Capua Vicesgerens.

Omnenatuim de Besilla Felic Crac acleberrimo Vico Joshimi, Lancilio Unbiliter, elegante, tradice qui conferipeum, demandante Reverendifimo P. F. Gregorio Selleri Sacri Palarii Apollolici Magilite, accurare perlegis neage, ine oquidquam-deprehendi, quod orthodoxa Religioni, aut Christiane dicipina avarefeteria. Qui autemati spile actuare digitatima sente, ut am Viri Principes al fubdicoum calamicates opportunt for dicipina experimental del procedenta superimental del propositional del procedenta superimental superimental del procedenta superimental del procedenta del pro

Cardus Majellus Bibl, Vatic. Prim. Cufter .

## IMPRIMATUR.

Fr. Gregorius Selleri Ord. Præd-Sac. Palatii Ap. Magister.

## PRÆFATIO

## AD LECTOREM.



T Historiam scriberem Bovilla Pestis, Scriptoris proque Latium nuper afflixit, rerumque positum. fapienter, opportune que gestarum, quibus gliscenti malo obviam feliciter isum est, non me laudis amor, aut fama erudi-

tionis adduxit. Sentio enim quam incultum, as deproperatum sit commentarium boc , quod inter affiduas muneris mei , & Aula curas emitto . Sed publica me duntaxat utilitas , ac debita Sanctissimo Principi commendatio , necnon posteritatis incitamentum.

impulerunt .

E're igitur publica futurum duxi, si ab ipsis invale- Quid ad publi-Jeentis mali primordiis originem calamitatis repetens cam utilitatem illata detrimenta, proposita consilia, adhibita presidia conferat hac hiactaque omnia colligerem , & collecta literis confignarem; ut indè rerum publicarum curatores, si quando eadem labes (quod Deus avertat) emerferit, quid sibi gerendum, ac decernendum fit , arceffere valeant. Prasertim cum Latio pleraque omnia remedia tam feliciter cessisse viderint, ut inter ipsam boum stragem neque aeris labe,neq; carnium optimarum inopià, neq; rei frumentaria penurià labora verit: malumque teterrimum, quod finitimas regiones diu, multumque vexavit, mirifica celeritate depulerit. Ea verò non confuse persurbateque, ut abantiquis factum est, referre & describere suscepi, sed fingula queque documenta , & decreta eo , quo mana- Quinam ordo in runt, ordine digerere constitui : sive que ad pietatem, scribendo servafive que ad jurisprudentiam, & politiam, five que ad artem Medicam, five que ad liberalitatem Optimi Prina

#### PREFATIO

Principis pertinerent , ea prorsus methodo , quam Cardinalis Gastaldus eximia cum laude in suis de bumana peste commentariis executus est .

Summi Pontificis facta commendantur.

Par etiam, equumque judicavi illustria incredibilis solicitudinis exempla, que Sanctissimus Pater CLE-MENS XI. edidit , omnium oculis intuenda , & admiranda proponere, & explicare; ut illi non folum in banc atatem, sed in longam quoque posteritatis memoriam. laus singularis munificentia , consilique proveniat ; quem in magnis subditorum sibi populorum periculis , & prementibus necessitatibus maxima Dei Providentis datum nobis fuiffe ex eo apertissime intelligimus , quod, bovilla graffante epidemia , non confueta folum jufferit ; verumetiam que supra spem afflictarum Civitatum, adversus subitam calamitatem prasentissima, quà tem-Imperium Sa- poralia, quà spiritualia non finè propria valetudinis pe-

cura eft.

cerdotale tam riculo attulerit auxilia; luculenter oftendens, Impecorporum, quam rium Sacerdotale revera curamesse, ac solicitudinem utriufque salutis aliena. Quamobrem eadem strages, que alios Italia populos per integros annos male babuit; quinimo semel extincta rursum revixit, armentaque vebementiùs populata est, apud nos summo Dei beneficio, & nostri Principis vigilantia novem duntaxat Spatio mensium desaviit, ac penitus abolevit. Hanc autem laboris partem ipsa muneris mei ratio mihi imposuiffe videtur; cui Summi Principis bumanitas eam. provinciam demandavit, ut malis ejusmodi avertendis pro mea fide, ac folertia, quantulacunque fit, multis cum eximiis, peritisque viris buic negotio prapositis operam aliquam pro Archiatri officio , studiumque conferrem . Fruere itaque , amice Lector , meis bisce lucubrationibus, quibus certè semper Tibi satisfactum à me arbitrabor, utilitate quidem, si bonas , obsequio saltem, A contra judicaveris.

#### AD LECTOREM.

Ad majorem verò operis perficiultatem disferta-totius operis tionem bane in tres partes distribuendam duximus; diviso in parces quarum prima complectatum bissoriam coroum, que Rec. (\*\*CE\*) ma, atque in sinitimis oppidis toto bujusce pessilentia tempore contigerunt; altera edictiones, ac decreta a summo Pontisse, & Sacro Conssilto Roma eo, quo promulgata sucrum; stempore, ac ordine. Tertia autem disquistio erit Philosophico-medica singularium phanomenio, corumque sigua, causas, artatones explicabit.



# INDEX

# CAPITUM, ATQUE EDICTORUM Que in præsenti Opere continentur.

### DARCDRIMA

| PARS PRIMA.                                               |
|-----------------------------------------------------------|
| Ap. I. Initium Bovilla Luis apud Italos anno              |
| MDCCXI. pag.1.                                            |
| Cap.II. Principium Bovilla Peftis in Latio. 2.            |
| Cap.III. Quid Confilii à Principe, Sacra Confulta, neenon |
| à Ministris susceptum , fatim ut innotuit Bovillam.       |
| Pestem intrà Urbem induttam fuisse. 3.                    |
| Cap.IV. Per Sacram Consultam interdicitur armentorum,     |
| pastorumque commercium; infectarum carnium, & pel-        |
| lium usus; necnon pecorum nundinatio. 8.                  |
| Cap. V. Quid ed Opem Divinam implorandam saviente         |
| boum epidemia Sanctissimus Pontifex edixerit. 10.         |
| Lit.A. Edictum, quo Sacerdotes juffi funt recitare preces |
| pro peste animalium avertenda.                            |
| Lit.B. Edictum Indulgentiarum tempore bovilla pestis      |
| editum.                                                   |
| Lit.C. Concessio Indulgentiarum Christistalibus Italia,   |
| & Insularum adjacentium. 25.                              |
| Lit.D. Edictum ad excitandos Christifideles, ut proximi   |
| Adventus tempore ad Sacras Ædes confluant, in quibus      |
| Stationes fiunt, amplioresque Indulgentia promittuntur    |
| iis, qui consuetas preces ad sonitum campani aris reci-   |
| taverint. 29.                                             |
| Cap.VI. Provisum, nè ullo modo carnes infectorum boum,    |
| sed optime tantum, ac salubres venales prostent. 33.      |
| Cap.VII. Novis rationibus comprobatur tutiori confilio    |
| nos Roma usos fuisse, probibendo esum carnium, & de-      |
| tractionem ab infectis bobus pellium, adipis, & sevi:     |
| occurritur etiam quorundam objectionibus, 34.             |
| Cap.                                                      |

#### INDEX CAPITUM

| Cap. VIII. Cadavera severissime significari jubentur | : 00-  |
|------------------------------------------------------|--------|
| rundem sepeliendorum, aut cremandorum curat          | io ad  |
| Illustrissimum Prasulem Imperialem à Summo Pon       | tifice |
| defertur . Ratio, & modus certis regulis statuitur.  | 39.    |
| Exemplar Literarum Apostolicarum, seu Chir           | ogra-  |
| phi, quo Illustris. Presul Julius Imperialis constit | uitur  |
| Generalis Curator ad sepelienda cadavera boum.       | 47.    |

Cap.IX. De admirabili munificentia, qua Summus Pontifex ufus est in eos, qui tempore bovilla pestis ad egestatem redacti fuerant.

Cap.X. Quo patto provisum fuerit, nè boves colendis agris in posterum deessent. 52.

Cap.XI. Quid praterea in Prafulum conventu fuerit difcussum ad impendentem ex bovilla clade Annona caritatem avertendam. 54.

Cap.XII. Quid in peculiari Eminentissimorum Cardinalium Catu rursum ad annonam explicandam deliberatum sit. 58.

Cap.XIII. Agricola ad faciendam fementem in annos prafertim 1713.1714. à Summo Pontifice pramits incitatis pecunia its prabita mutui nomine : nova iifdem beneficia concessa. Opportuna ratio antevertenda arationis proponitur. 61.

Cap.XIV. Quibus regulis exorra lites propter bovillam pessem inter Agricolas, ac Dominos de minuendo pradiorum vectigali, & rescindendis locationibus, aliaque inter pascuorum Dominos, & Passores composse sint. 65.

Cap.XV. Bovilla Pestis exitus intrà IX. menses, & pecudum peremptarum summa . 68. Partis Prima Anacepbalaosis . 70.

#### PARS SECUNDA.

D Roamium .

pag.73

# INDEX CAPITUM.

| Num.I. Interdicitur , ne ex lue notatis Provinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | is bowes    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Romam adducantur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75.         |
| Num.II. Mortuorum boam pelles , aut carnes ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | endi pro-   |
| - hibentur, mandaturque ut integra cadavera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sepelian-   |
| tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78.         |
| Num.III. Interdicuntur nundina boum, & vitul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | orum.80.    |
| Num.IV. Rursus bovilla nundina probibentur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 822         |
| Num.V. Formula remediorum , qua utilia quide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m depre-    |
| bensa sunt priusquam morbus pestilens evasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | et; poftea  |
| verò irrita fuerunt . Hic autem afferuntur,u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t fi quan-  |
| do benignior agritudo recurrat, ufui effe poffint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 84.       |
| Num.VI. Edictum, quo Archipresbyter, & Cano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nici Vati)  |
| - cana Basilica vetant in pradium suum S. Petr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i in For-   |
| mis, vulgo Campo Morto, boves exteros intro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | duci. 87.   |
| Num.VII. Edictum Eminentiss. Cardinalis Spin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ula Sum-    |
| mi Pontificis justu promulgatum, quo Pauli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V. motus    |
| proprius confirmatur, boum aratorum, vitula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rumque      |
| annicularum cades interdicitur, & certus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vitulerum   |
| numerus educari jubetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95.         |
| Num. VIII. Imperatur omnibus, ut mortuos bow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| cent, quò statim sepeliantur, ac humandorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | creman-     |
| dorumque forma prascribitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101.        |
| Num.IX. Jubentur Agricola, ac Domini agro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| - Serere : quod si nolint , Annona Prafecto renun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nciare . ut |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.        |
| aliis locari poffint .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Num.X. Carnes explorari, & noth quadam for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1092        |
| bentur, nullaque alia vendi permittuntur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Num. XI. Gravissimarum penarum minis int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112.        |
| nè cadavera insepulta relinquantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Num.XII. Impunitas ac pramia promittuntur d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | caue houm   |
| eorum, qui legem de significandis sepeliendis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115.        |
| cadaveribus violarint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Nam.XIII. Prorogatur Edictum de faciendi fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vacca-      |
| To the second se |             |

### INDEX CAPITUM.

vaccarum albarum numero in censum referendo. 118. Num.XIV. Subsidii spe invitantur Agricola ad proscindendas glebas ineunte Martio anni insequentis 1714. 121. Num-XV. Jubentur Agricola profiteri numerum frumenti ac frugum, quem in Agro Romano severint superiore anno 1713. quotque jugera excolere destinarint pro messe sequentis anni 1714. 122. Num.XVI. Citantur Agricola, five Conductores, ac Domini ad dicendam causam de rescindendis locationibus, minuendoque vectigali pradiorum. Num.XVII. Edictum Pontificium, quo excitantur Agrorum Cultores ad faciendam sementem in ann. 1715. promissa largiori frumenti distributione, ejus demque extrahendi facultate remisso vectigali 5. denariorum, pecuniaque subsidio ad emendos boves . Num.XVIII. Edictum Cardinalis Camerarii. Eadem, qua in superiori Edicto, confilia à Summo Pontifice, & conventu inita ad rem agrariam promovendam fignificantur . 137.

#### PARS TERTIA.

| Roæmium .                                                                                         | ag.143.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cap.I. Bovillam Pestem apud Priscos interd                                                        | um incef-           |
| fiffe Historicorum monumentis comprobatur .                                                       | 144.                |
| Carmen Severi Santti , idest , Endeleichi                                                         | Rhetoris            |
| de Mortibus boum.                                                                                 | 148.                |
| Cap.ll. Veram Pestem fuisse morbum, qui nost                                                      | rà atate            |
| Latiales bowes depopulatus est . Signa , ac sym<br>cum iis, qua in illorum cadaveribus inventa su | ptomata<br>nt, bre- |
| viter exponuntur.                                                                                 | 153.                |
| ap.III. Cur pestiferum miasma solos boves , non                                                   | cateras             |
| animantes afflaverit.                                                                             | 157.                |
| Cap.IV. Eventa nonnulla observatu digna, in                                                       | diwerfis            |
|                                                                                                   | boum                |

| INDEX CAPIT                          | U M.                    |
|--------------------------------------|-------------------------|
| boum Speciebus, ac temperamenti      |                         |
| afferuntur.                          | 160.                    |
| Cap.V. Rumor per Urbem manat a       | liam nullam effe bo-    |
| villa stragis causam , quam insecti  | um nomine Buprestin.    |
| Res diligenter expenditur, & refer   | llitur. 162.            |
| Cap.VI. Altera morbi idea proponita  | er . & refellitur . vi- |
| delices Vermem quendam in nari       | ibus prope cranium      |
| enascentem, ejus causam babendun     |                         |
| Cap. VII. Bovilla pestis num oriatur |                         |
| insectorum contagionem promoven      |                         |
| Cap. VIII. Auctoris opinio de causa  | bovilla pestis, deque   |
| modo, ac viis, per quas intrà eorus  | ndem animalium cor-     |
| pora per contagium, vel fomitem f    |                         |
| AUCTORIS EPISTOLARIS DISSERTATIO     |                         |
| Antonium Mariam Borromaum è          | Theatinorum Familia.    |
| nune verd Episcopum Justinopolis     | anum meritishmum        |
| de Bovilla Peste Veneta Armenta      | depopulante , ab He-    |
| trusco in Latinum sermonem conve     |                         |
| Cap.IX. Nullum compertum eft bovi    | lla pestis certum, ac   |
| specificum remedium: paucainter e    | a que adhibita fuere.   |
| visa sunt innoxia; pleraque perio    | culofa; quod posteros   |
| novisse convenit.                    | 205                     |
| Cap.X. Certum, atque unicum antes    |                         |
| dium fuit tam affectorum boum, qu    | am aliorum corporum     |
| inde inquinatorum cum fanis com      | mercium dirimera.       |
| Diata pariter utilis fuit .          | 213                     |
| Cap.XI. Appendix, & Summa Confi      |                         |
| la contagio post bac quam citissime  |                         |
| DE EQUORUM EPIDENIA , que Ros        |                         |
| Vere anni 1712.                      | 221                     |
| Dua fectiones equorum, una qu        | idem jam interempti     |
| altera verò nondum mortui, sed s     |                         |
| epidemia .                           | #34                     |
| Morbi finis .                        | 238.                    |
|                                      | DICCED                  |



## DISSERTATIONIS HISTORICÆ D E

# BOVILLA PESTE

ARSI.

Initium Boville Luis apud Italos Anno MDCCXI.

C A P. I.



NTER aftivos ardores Anni MDCCXI. in Patavinum [a] Luis initium ab Agrum malis avibus pedem in Italiam adveintulit fatalis ille , navi ex do-Hungariâ advectus bos, à quo [2] Vide Rapestifera lue affecto , velu- Differt. de Cont. ti prima neglecta fcintilla, Epid:min. per totam late Italiam con- P.Borromeum? tagionis incendium exarfit . Ha in Relat. biff.

Initio enim Patavina, ac fensim reliqua Veneta do- Epid Bovina. minationis armenta; mox Ager Mediolanensis; tum P.A Michelotfinitima usque ad Ferrariensem ditiones ; denique duris.

duo- Aliofque multos .

#### DE BOVILLA PESTE

duobus ferè ab hinc annis Neapolitanum Regnum eodem igne conflagravit . Interim verò, cùm Ecclefiasticæ prope Urbem regiones alieni exitii miseratione collugerent, & propriam incolumitatem inter ardentes utrinque terras vehementer mirarentur;

atque ipfe ego, ut externorum faluti quoquo modo [a] Edita priprospicerem, [a] Differtatiunculam vernaculo nostro mu Venetiis poftea etiam Neapelt idiomate exaraffem; confestim irrumpente è Cam-1712. quam lati- pania bovillo contagio miserè correpti fuimus. ed redditam buic operi attenimus .

Principium Bovilla Pestis in Latio.

#### C A P.

Nunding Frusnonis interdicta Contagium -

[b] De quo per literas è veftigio admonitus fuit panie .

varitià nihil profccum .

ad avertendum. IVI vaserat rumor, fore ut ad Nundinas, Frusinonis (quod oppidum est Campania Neapolitano Regno proximum) non exiguus infectorum boum numerus ex ejusdem Regni mediterraneis regionibus ad nos compelleretur: eapropter Decreto[b]S.Congregationis Consultationibus Civitatum . & Terra-Gubernator Cam- rum Dominii Ecclesiastici praposita, quam vulgo Sacram Consultam appellant , & nos in posterum vocabimus, sapienter cautum fuit, nè ullo pacto Nundinæ illæ celebrarentur, neve ulla armenta in Mercatorum 2- eum locum admitterentur. At mercatores de conceptâ spe depulsi, per viarum diverticula clam ad Urbem boves adduxerunt, qui non sinè aliqua (ut plerique opinati funt ) Ministrorum, & Custodum negligentia in Foro Boario cum nostris, alioquinfanis, admisti pestem illico afflarunt. Etenim, cum mercatores exteri suos boves procul dubio perituros, quam minimo vendendos mandaffent; urbani verò laniones in suspicionem fraudis nondum addu-

αti

cti jacere in campo eorum pretium deprehendiffent, illos Romæ bona fide nundinati funt, atque è vestigio occulta hæc contagionum semina huc illuc ad fua quique armenta per Agrum Romanum divise- E Campania in Agrum Rorunt . Innotuit autem tantummodo subsequentibus manum pestis ir-Nundinis, videlicet die X. Augusti, boves Romam repsit. . octo ante dies ex Campaniæ finibus adductos, perniciofà lue esse pollutos; quod magnopere adaudus illine corum numerus summam vilitatem induxerat : atque id primus ipse inter Pontificis Aulicos rescivi à Sebastiano Tamanti Chirurgia Professore, & Cubiculario Ampliffimi Abbatis Alexandri Albani, Sanctiffimi Pontificis ex Fratre Nepotis; statimque, quod acceperam, Beatiffimo Patri fignificavi, ratus in pestiferis, & contagiosis morbis omnia, tametsi validissima, frustrà adhiberi remedia, nisi illico, ac sub initia admoveantur.

Quid Consilii à Principe, Sacra Consulta, nec non a Ministris Sasceptum, statim ut innotuit, Bovillam Pestem intrà Urbem inductam suisse.

#### CAP. III.

TBi verd Sanctiffimus Pater triftiffimum nancium accepit, pro incomparabili sua in populos vi- rit Summus Pongilantia, continuò imperavit; ut Eminentissimos tifex propulsan-Cardinales Paulutium à Secretis Status Ecclesia- da luis causa. ftici, & Albanum Sanctiffimi Principis alterum ex Fratre Nepotem adirem, collatisque confiliis cum Illustrissimo Præsule Bancherio Sacræ Consultæ pariter à Secretis, nec non D.Illustriss. Jacobatio Viro In criminalibus præfertim peritissimo, & Fisci Patrono, videremus quid facto opus effet, si malum invectum

#### DE BOVILLA PESTE

vectum fuiffet: faltem nè latiùs vagaretur, simulque facinoris auctores graviter punirentur. Cum autem morem gestissem, unanimi consensu constitutum. fuit, nihil bono jure peragi posse, nisi nobiscum conveniret Illustrissimus Præsul Ghezzius alimentorum copix, nostratibus della Grascia, in Urbe Prxfes; cui sanè munus delatum est singulis nundinis in mactandorum animalium qualitatem, & pretiunu diligenter inquirere. Quarè, nè momento quidem temporis intermisso, Illustrissimus Bancherius hac de re illum per epistolam commonefecit, qui se id infortunium jam rescivisse, respondit, eique pro virili parte obviàm ivisse. Segregaverat enim codem die, codemque in foro nonaginta, & amplius boves cum aliquot vitulis, qui ex Supino, Toffia, & septo circun. aliisque oppidis, pestifera lue tunc notatis, contra interdictum commercium huc traducti fuerant: eofque unum in locum muro circundatum ad radicem Palatini Collis diligentissimè custodiri mandaverat. Alios verò ex nostris armentis productos numero quinquaginta circiter supra centum, in quos exigua apud ignaros, sed tamen probabilis susceptæ per externorum afflatum contagionis suspicio cadere poterat, intrà aliud septum juxta templum Pacis includi justit, cautumque similiter fuerat, nè quisquam custodum ab uno ad alterum sepimentum. commearet. Mercatores interim, qui vetitum com-

Primum zgri boves ab integris fegregati, vallati .

Mercatores dolofi in vinculaconjecti.

Latins opinione diffeminatum est malum .

jecti fuerunt, debitis pænis opportune puniendi. Sed nimiùm tarda ut plurimum funt in ejusmodi casibus humana consilia. Nam, præterquam quòd ante hebdomadem (ut superiori capite monuimus) lues clam, & ferè quaquaversus per Agrum Romanum jam irrepferat , insequenti brevissima

mercium dolo malo violaverant, in carcerem con-

noche fex boves uno cum vitulo ex iis , qui ab interdictis locis venerant, mortui funt; indeque ex iis, qui supererant, nune quini, nune plures in fingulos dies interierunt. Neque alium fanè nacti funt exitum cæteri; qui licèt nulla labe contacti ab aliquibus crederentur, ad fua tamen pascua redire prohibiti fuerunt, atque idcirco altero statim in fepto conclusi. Etenim ipsos quoque spatio quindecim circiter dierum, exceptis folis quindecim à peste fuperstitibus, omnes mortuos vidimus: quanquam Decreto Sacræ Consultæ, quæ habita est postero die, nempe Veneris XI. Augusti, statutum fuisset in ampliorem, atque herbidum locum illos deducendos effe . E' vestigio enim electum fuit pratum oblongum extra Portam Capenam, & juxta Basilicam S. Sebastiani, quod antiquo pariete vallatum noftratibus caftrenfis ludieri circus creditur, diciturque la Giostra. Adeò verum fuit pestilens hoc miasma per nudum non modò contactum, sed ctiam simplicem afflatum in Fore boario ab uno infecto in fanos boves commigraffe, eofque veluti peffimum fermentum contemerare, & corrumpere potuisse.

At enimvero filentio hie præteriri minime debet, Dubicatum an fedulo agitatum fuisse apud Eminentissimos Patres, boves omnes aan foret è Republica boves omnes tam nota conta- five ad eam fugione affectos, quam fola fuspicione laborantes, cum spicionem pertiprimum in Rom. Forum compulii forent, occidere di forent. Ejulmodi porrò confilium iplemet ad ferendama meam utcunque fententiam in Amplissimum Purpu- Laudatum ab ratorum coetum adire juffus , fub initium demisse auctore confilie. propofueram:putabam enim, fi iidem lente mori fine. rentur, multa illine mala impendere, tum Apoltolico grario ob impensas diù erogandas in custodes, Veterinarios, pharmaca, aliaque ad pecorum alimentum

tum necessaria ; tum vel maximè proximis sanis adhuc per Romanum Agrum divisis armentis, quæ ob vicinum contagium contaminari, ac perire poterant. Neque sanè defuit inter gravissimos Patres, qui exequendum id validissimis rationibus ursit, atque inculcavit . Magnum prima fronte, ajebat, cradelitatis exemplum videbitur ; publica tamen utilitate rependendum . Nam consiliis subitis, certisque, ubi pestis imparatos adoritur , non segnibus , ac dubiis, que panitentiam plerunque comitem babent , utendum eft .

Respondetur objectionibus .

Mitius tamen... confultum eft.

Verum potior Patrum pars in mitiorem fententiam discessit, putavitque fervandos, & custodiendos effe boves, tentandamque, fi quæ ad illorum morbum depellendum, valida inveniretur medela: præfertim cum minime deeffent qui per id temporis, se cos omnes sanaturos ultrò pollicerentur. Sed quemadmodum in humana peste contingit, non fingulos, quos lues invadit, interire, natura potius, Natura potius quam remediorum beneficio ; ita in hac boum pestilentia aliquos per ingenitum potius ipsorum roaliqui falvaban. bur, quam per ullam medicamentorum vim falvos, & incolumes, ut suo loco [a] dicetur, spectavimus. [1] Vide Part.II. Luctuosissimum utique fuit paulo post cernere ar-III. tap. VIII. for. menta, quæ in bovilibus per viam Appiam distribuwulas remedio- tis versabantur, (quippe que propiora erant Loemorum,que plerun-que inutilia fue- comio affectorum boum juxta Ædem S. Sebastiani excitato) pleraque omnia, ut verebamur, contagionis incendium fuscepisse .

Non omnes interibant. vi, quàm pharmacorum opes num. V. & Part. runt .

> Sed dum hæc agebantur, scilicet ut primum confirmata est fama adducte in Latium, Urbenque pestilentiæ , Sanctissimus Pater mentis suæ aciem quaquaversum intendens, tum de placanda ira Dei per propria, atque aliorum Sacrificia, precesque finè ulla intermissione cogitavit, ut suo loco fusiùs ostendemus;

demus; tum de constituenda peculiari Congregatione, in qua ea omnia diligenter expenderentur, Summus Ponti-qua à Sacrà Consultà, innumeris, issque gravisti-conventum ne ta mis semper districta negotiis, non raro integre per- rem inflituit. fecteque examinari nequiviffent. De confilio itaque Eminentissimorum Patrum bis singulis hebdomadibus, die nimirum Dominica, ac Jovis indicta fuit Congregatio habenda in Ædibus Illustrissimi Præsulis Bancherii . Delecti verò fuerunt ex omni ferè Quinam in hune Prælatorum , Patritiorumque ordine , ut variis agi- lecti fueruat . tandis, procurandisque rebus, per corundem Amplissimorum Cardinalium Decreta constitutis, apti, paresque torent. Etenim cum ex bovilla strage hominibus magna immineant pericula, tum ex malavaletudine, tum ex annonæ caritate; quæ quidem pericula hisce in casibus non solum pranoscere, sed pro virili parte antevertere oportet: ideirco in peculiarem hunc cœtum jure optimo cooptati fuerunt Illuftriffimi Præsules Antonius Bancherius, qui amplissimi illius Tribunalis mandata nobis promeret, & suffragia, sua quidem proferre, nostra verò colligere posset; Nicolaus Judice, qui cum ex senioribus Cameræ Apostolicæ Clericis summo ingenio, judicioque præditus Annonæ Præfecturam gereret, ea, que impenderent discrimina ex Aratoriorum. boum interitu, cum verti, serique arva non possent, mature provideret; Leonardus Ghezzius Camera, pariter Clericus, & diligentissimus Abundantiæ Præfes (vulgò della Grascia, ) ut carnium in Macellis venalium falubritati fimul, & copiæ consuleret; Julius Imperialis eiusdem Camera Clericus, & cum omnium laude viarum Præfectus Ædilis , ut ad

avertendam aëris labem, sepeliendos quam citisimè boves contagione interemptos curaret. His ·

verò adjuncti fuere tres Patritii ordinis Viri , Prior Varesius Canonicus Vaticanæ Basilicæ, Tiberius Cincius, & Angelus Gabriellius, omnes quidem rei agrariæ simul, & pecuariæ peritissimi. Cumque pestis negotium agitaretur, in quo & mala, & consilia, & remedia plurimum ab Arte Medica exquirenda funt, tenuem quoque operam meam eò adhibendam Sanctiffimus Pater, & Eminentiffimi Cardinales censuerunt .

Per Sacram Consultam interdicitur armentorum; pastorumque commercium ; infectarum carnium, & pellium usus; nec-

non pecorum nundinatio.

#### CAP. IV.

T Nterea cum longe, lateque vagaretur incendium, ita ut in provinciis Campania, & Maritima, quas vocant, proxima quæque armenta miserandum in modum conflagrarent, convertit in se omnium oculos, animosque; ac præ cæteris Sanctiffimus Princeps potissimam curarum suarum, & providentiæ partem ad extinguendam ejulmodi flammam derivavit. Iphus itaque auctoritate à Sacra Confulta provisum eft, promulgatumque Edictum [a] Cardinalis Paulutil nomine die 16. Augusti 1713. ne quis ex Provinciis boves Maritima provincia, atque Campania boves, aut vitulos Romam adduceret ; quique aliter fecisset, Bum Par. II. nu.l. don folum pecorum damno mulcaretur; verum Vide ctiam Part. ctiam pro criminis gravitate, aut in perpetuum triremibus addiceretur , si Ecclesiastici effet ordinis ; aut, fi Laicus foret, capite plecteretur. Iifdemque pœnis interdictum, ne quis pecora è consueris intrà earum Provinciarum fines stabulis, ac pascuis aliò · CV

[2] Interdicitur ne ex luc notatis Romam adducontur . Vide Editadem n. VI.

traduceret, nève ipfi armentorum Custodes aliò commigrarent; cum meritò timeri poffet, nè per illos latius malum disseminaretur.

Præterea die 23. ejusdem mensis [ 4 ] acerrimè vetitum, nè quis mortuorum boum pelles, cornua, carnes, adipem detraheret, venderet, usurparet; juf- troberent, fed insumque est integra cadavera in altissimas scrobes tegros tumulares conjecta calce obrui, injectaque humo tumulari: qua de re inferius [ b ] nobis luculentius est dif- num. II. ferendum.

Eâdem de causa die 30. dicti jam Mensis cum Mo. nasteriorum [ c ] Cryptæ Ferratæ, & alterius vulgò Casamare nundinæ imminerent, codem plane modo interdictum, ne qui boves, aut vituli quavis de causa ad Mercatum, aut in proxima loca compellerentur.

Idemque prorsus 2. Septembris [d]imperatum est, appetentibus nundinis Farfensibus, Sanctæque Ma. riæ ad Quercum in pago Campitelli, & S. Eustachii in Oppido nostratibus Poli. Necessariò enim futurum providerant, ut, traductis huc illuc bobus ex infectis regionibus, cæteri quoque ad eam diem intacti mortiferum virus exciperent . Hæc itaque prudentiffimè sub luis initium, præeunte Summi Pontificis Oraculo, à Sapientissimis Patribus constituta sunt. Catera nunc ordine, ac subtiliter pro viribus exe. quemur,

[a] Ne quis Rome pelles, carnes Ce.a mortuis de-

Vide Part .If.

[b] Nimirum Cap. VIII. bujut Partis .

[c] Ne nundina in finitimis locis celebrarentur. Vide Part. II. num. III.

[d] Vide Part. 11. num. IV.

Quid ad Opem Divinam implorandam, Saviente boum epidemia , Sanctissimus Pontifex edixerit.

## CAP. V.

praroga-

Nter præclara, atque eximia Divinæ benignitatis in Ecclefiasticas Civitates argumenta, maximum fanè illud est, quod earum populis illum Deus cum imperio præfecerit, quem Summum etiam Sacrorum Antiftitem effe voluerit; quique Civium vita, incolumitati, ac fortunis amantiffime consulendo , Principis personam, partesque sustineat; & fausta omnia illis à Deo suis precibus imperrando, Pontificis Maximi munus efficiat . Si quando enim humana confilia, in eam rem instructa, ad nihilum planè reciderint, eo tunc Patrono, ac deprecatore patebit aditus ad commune illud Divinæ Misericordiæ perfugium; unde multò certissima auxilii spes subministratur . Idque nostrå hac ætate mirum in modum celerrima bovillæ cladis depulsione comprobatum est : cujus certè beneficii memoriam posteri studio colent, ac laudibus sempiternis . Enimvero, cum nullus luctuofiffimæ calamitati modus invenicis cura, & vigi- retur , Sanctiffimus Pontifex CLEMENS XI. & præsentium malorum gravitate, & imminentium-

lantia .

acerbitate permotus, continuò ad divinam opem, ac fublidium implorandum omnium animos, & vota-[a] Levit.cap.29. excitavit, probè sciens pestilentias [a] nostroru Quidnam edi- potiffimum criminum effe pæras .

xerit, ac ipfe Primò igitur universis hujus:e Urbis Sacerdotiperfecerit publi-bus per Edictum à Cardinali Carpineo Generalis Vicario

PARS I.

Vicario promulgatum [a] imperavit, ut quotidie , [2] Vide inferibe dum Sacris operarentur, conceptis verbis preca- Lit. A. tionem ad avertendam animalium pestem, & pro quacunque necessitate alteram recitarent .

Haud ita multò post indixit solemnem supplica- Publica supplitionem ad pridie Nonas Octobris, cui omnes Eccle- catio. siasticos ordines interesse justit. Quarto autem Nonas ejusdem mensis amplissimum Summi Pontificis Edictum [b]ab codem Eminentissimo Cardinali propositum est, quo verè optimus ille Christianorum Pater Ecclesia Thesauros omnibus largiebatur, uti faciliùs Dei pacem, ac veniam exposcerent, procurarentque; ea tamen lege, uti quos peccatorum ex animo poeniteret , quique præstituta die habendæ supplicationi interfuissent; ac postridie, & confessione criminum, & Eucharistiæ Sacramento, atque jejunio omnem animi labem eluissent : ij tantum

[b] Vide Lit. C.

præclarissimi hujus beneficii participes forent, quo plenissimam erratorum veniam consequerentur. Cæterum præscripta quoque , & constituta est

Litaniarum formula, atque adeò typis evulgata. Itaque pridie Nonas Octobris Sanctiffimus Pon- Pontifex supplitifex, qui cateris verbo prait, & exemplo, quamvis cationi pedibus affecta valetudine, ab Æde Deiparæ Virginis ad incedens adfuir: Diocletiani Thermas , quam Angelorum dicunt , effet valetudine. tum Sacro Purpuratorum Patrum Collegio, tumo cunclis Ecclesiasticorum Ordinibus de more præeuntibus, ad Liberianam Basilicam pedibus ire perrexit: quippe qui ad egregii illius Pastoris similitudinem imitationemque compositus, haud ullum suarum ovium causa subeundum discrimen reformidantis, privata incommoda, præsensque periculum, in quod sese fractis debilitatisque morbo viribus commisfurus erat, infra publicam falutem utilitatemque

DE BOVILLA PESTE

ducebat. Verum enimyero cum fele forti, magnoque animo frigido Cœlo (quòd coortus pridem boreas acerrime circumflaret) objeciffet, ac per humentia Perettani Viridarii ambulacra iter effet ingreffus ; pectoris anxietatem quæ fummo manè Sanctiffimum Patrem fuerat adorta, sensit ingravescentem. Neque id tamen aut-invictam illius firmitatem labefactare, aut ardentissimum publicæ salutis, quo mirifice tenetur, studium inhibere potuit, quò minus, & veri Pontificis munere fungeretur, & institutam supplicationem perageret, uti Divinam in nos Miseri. cordiam acceptifimis precibus concitaret; atque iis certè malorum remissionem acceptam referre debemus .

Sub idem tempus alia quoque precationis formula, haud ita multò post Solis occasum peragenda, cum scilicet are campano fignum dari folet, in publicum emissa est .

Decretum Inuniversam Ita-

At verò Sanctiffimus Pontifex haud ignarus quam dulgentiaru per conspirantes in commune Christianorum omnium preces fructuosæ sint, iisque adeò tanti momenti liam evulgatum. negotium committendum ratus, pridie Idus Octo-

[4] Vide Lit. C. bris Apostolicas [a] literas, five Decretum per Italiam omnem, adjacentesque insulas promulgavit, quo einsmodi rem universis Christi Cultoribus com. mendaret. Atque, ut facilior iisdem daretur aditus ad Divinam Clementiam exorandam, Indulgentiarum thesauros liberalissime dilargitus est.

Similiter omnes Christifideles per alterius Edi-

[b] Vide Lit.D. &i [b] exemplar excitati funt , ut Sacri Adventus tempore ad aris sonitum preces ad eundem extinguendæ pestis finem recitarent ...

Hæc autem documenta, tum quòd Sacra funt, & ad divinam opem implorandam pertinent , tum quod tam

#### PARS I.

tam graviter ac disertè, tam piè religiosèq; conseripta fuerunt, ut & Summo Pontifice dignissimas, & ad Exteribentur in lectores erudiendos, eorumque animos ad Dei cul-dicta, que ad res tum, ac pietatis studium vehementer inflammandos Sacras pertinent, aptissima censeamus; ideo à reliquis politico-œco- appositis Litenomicis Edictis sejungenda, arque hic simul exseribenda, & afferenda putavimus.

Cætera verò eximiæ pietatis argumenta hoc in loco exhibere supersedemus: partim quòd in communi, frequentique usu posita sunt, & cunctis notisfima, quemadmodum Litania, & nonnulla alia preces; partim ne volumen ultra justam magnitudinem crefcat .

## EDICTA

## Ad res Sacras pertinentia.

Dietum, quo Sacerdotes just funt recitare preces pro peste animalium. Lit. A. pag. 15. Edictum Indusgentiarum tempore bovilla pestis editum. Lit. B. pag. 17.

Concesso indusgentiarum Christissidelibus Italia , & Insularum adjacentium . Lit. C. pag. 25.

Edilium ad excitantos Chrillifieles, ut proximi Adventus tempore ad Saeras «Edes confluent, in quibus flationes funt, ampliorefque induscratie promitunetur iis, qui confactas preces ad fonitum campani aris recitaveries. Lit. D. p25, 29. Lit. A.

## EDICTUM

Quo Sacerdotes justi sunt recitare preces pro peste animalium.

GASPARO per la misericordia di Dio Vescovo di Sabina della Santa Romana Chiesa Cardinal di Carpegna della Santità di Noitro Signore Vicario Generale &c.

A Santità di Nostro Signore considerando quanto fia necessario d'implorare il Divino ajuto nella. corrente morbofa influenza degl' Animali Bovini , che fattacisi prima vedere da lontano, e poi avvicinatacisi, si va ora sempre più avanzando non meno nell' Agro Romano, e in Roma stessa, che in altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico ; Ordina , e comanda , che in tutte le Messe, che si celebraranno nelle Patriarcali , Basilishe, Collegiate, Parochiali, e altre Chiese tanto Secolari, quanto Regolari di quest' Alma Città si reciti da' Sacerdoti fino a nuovo ordine la Colletta , pro peste Animalium , come fla nel Meffale Romano , oltre Paltra folita Colletta , pro quacumque Necessitate , quale in tanti, e sì urgenti bisogni della Christianità, e della Chiefa non può, ne deve tralasciansi. Essorta in oltre la Santità Sua tutti gl'altri Fedeli, e specialmente li Regolari dell'uno, e dell'altro sesso ad accrescere per tal cagione con ogni maggior fervore le loro divote oruzioni a Sua Divina Maestà, assinche si degni per sua infiDE BOVILLA PESTE infinita mifericoraia di ilberarci da questo nuevo, e ben grave stagello. Dato dalla nostra solita Residenzaquesto di 4. Settembre 1713.

G. Card. Vicario.

N. A. Canonico. Cuggio Segr.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reverenda.

Camera Apostolica 1713.

Lit. B.

### EDICTUM

Indulgentiarum tempore bovillæ pestis editum.

## EDITTO, ET INDULGENZE.

GASPARO per la mifericordia di Dio Vefcovo di Sabina della Santa Romana Chiefa Cardinal di Carpegna della Santità di Noftro Signore Vicario Generale, &c.

I Nfin da quando giunsero alla Santità di Nostro Si-gnore le prime infauste notizie, che in alcuni Luoghi dello Stato Ecclesiastico , e poi anco in Roma stessa si fosse cominciato a provare il stagello di quella morbosa influenza d' Animali specialmente Bovini, che da qualche tempo in quà, con copiosa strage de' medesimi Animali, ha miseramente afflitte, e tuttavia affligge molte altre Provincie, tanto dentro, quanto anco fuori d'Italia; non mancò la Santità Sua di prontamente accorrere a un sì urgente bisogno con tutte quelle più provide precauzioni, che dalla sua indefessa vigilanza alla public. salute surono giudicate necessarie; e susseguentemente non lasciò anco di accrescerle, massime in sollievo de' poveri, secondo gl'impulsi, che ne ricevette dalla sua. paterna Carità verso li amatissimi suoi Sudditi, come a tutti è affai noto , e come chiaramente apparisce dalle provisioni sopra di ciò di suo ordine promulgate .

Nell'istesso tempo però, conoscendo mosto bene la. Santità Sua, che wana, & inutile sarebbe riussita qualunque umana diligenza, ovveprima di ogn'astra costa. mon si soste satto ricorso al Divino ajuto, mentre ben si sa non essere l'accennato stagello, che uno di quei mezzi,

de' quali suole valersi il Signore Iddio per correggere insieme, e chiamare a penitenza li peccatori più contumaci, come appunto leggiamo nell'Essodo al tap.9. avere S. D. M. pratticato con Faraone , Ecce erit manus mea super Agnos tuos, & super EQUOS, & Asinos, & Camelos, & BOVES, & Oves, peftis valde gravis , non trascurò per tal ragione la Santità Sua di strettamente ingiungere, e commandare sin d'allora, che in tutte le Messe, quali si fossero celebrate nelle Patriarcali, Bafiliche, Collegiate, Parochiali, & altre Chiese tanto Secolari, quanto Regolari di quest' Alma Città, si recitasse da' Sacerdoti sino a nuovo ordine la Colletta , pro pefte animalium , come fta nel Meffale Romano; e in oltre da tutti gl' altri Fedeli, e specialmente dalli Regolari dell' uno , e dell'altro sesso, si fossero fatte serventi orazioni a Sua Divina Maestà, affinche si degnasse per sua infinita Clemenza di liberarci da questa nuova calamità, ancorche giustamente meritata da' nostri peccati.

Ma perche appunto detti nostri peccati sono quelli, che armando la Divina Giustizia contro di noi, ci ritardano gli effetti di quella misericordia, che imploriamo : e perciò continuamo tuttavia a soffrire senza intermissione i colpi di quel slagello, che ci percuote, e che quantunque gravissimo per se stesso, può nondimeno molto temersi, che sia per avere più funesti progressi, non solo per li pregiudizii, che possono risultare alla coltura de' Campi dalla mancanza degl' Animali a tal' opera neceffarii, ma molto più per quelle più orribili sciagure, che, secondo l'esperienza più volte avutane ne'passati Secoli, possono esfer sequela del castigo, che presentemente proviamo . Quindi è, che la Santità Sua, acciò li fedeli. con opere di pietà, e di vera penitenza possano rendersa degni di conseguire da Sua Divina Maestà il perdono delle

delle loro colpe, e con tal mezzo abilitarsi a impetrare con le loro preghiere la cessazione di quelle calamità, che soffriamo, e la preservazione da quelle maggiori, che temiamo: ne lasciando insieme di considerare quanto siano più accette al Signore, e in conseguenza più valevoli a ottenere quel, che bramiamo, le communi Orazioni de'medesimi Fedeli, come in occasione di somiglianti pubbliche necessità ba sempre costumato la Chiesa di pratticare; Ha determinato di portarsi a tal' effetto con solenne Processione, e con l'accompagnamento de' Signori Cardinali, Vescovi, Prelati, e di tutto il Clero Secolare, e Regolare di Roma, la mattina del Venerdi prosimo sei del corrente mese d'Ottobre dalla Chiesa di Santa Maria degl' Angeli , dove appunto in quel giorno si celebrarà la Festa del Glorioso S. Brunone Fondatore dell' Ordine Certosino, alla Basilica di Santa Maria. Maggiore; E perciò concede Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati a tutti li Fedeli dell' uno, e dell'altro seffo, che divotamente accompagneranno la. detta Processione, con porgere in tal'occasione a Dio le loro preghiere, come sopra, e in oltre nel giorno immediatamente seguente di Sabbato digiuneranno, e veramente pentiti, e confessati li loro peccati, prenderanno riverentemente in qualsivoglia Chiesa a loro arbitrio in uno de' sudetti giorni di Venerdì, e di Sabbato, overo anco nella Domenica immediatamente seguente il Santissimo Sagramento dell' Eucaristia, con dare a' poveri qualche elemofina, jecondo che a ciascheduno suggerirà la propria divozione.

 haltra di Santa Croce in Gierufalemme, o almeno una di esse, è viu per qualche spazio di tempo pregaranto Sua Divina Maesta, come sopra, e similmente digiuneranto il Sabbato, confessado, e communicandos inqualsvoglia obiesa in uno de'medessimi tre giorni, educado qualche elemossima apoveri, come parimente se detto. Si compiace in oltre la Santità Sua di stendere lamedessima badulgenza a tutti quelli, che dentro la ventura Settimana adempiranno l'opere sopradette, includendovi a tale esteto anco il giorno della Domenica immediatamente seguente, che serà alli 13, del corrente.

Affinche poi maggiormente si accenda, come sommamente bramiamo, la divozione de' Fedeli, e si accresca. in esti la fiducia di essere essauditi con l'opportunità di quei mezzi, che alla loro pietà si propongono, non possiamo qui tralasciare di far sapere a' medesimi li particolari motivi, che si sono avuti dalla Santità Sua in. presciegliere per la presente occasione le predette due Chiefe di Santa Maria Maggiore, e di Santa Croce in Gierusalemme; quali sono stati, rispetto alla prima il riflettere, che essendo il Nostro Signore GIESU CHRI-STO il supremo Mediatore tra Dio,e gli huomini,e avendo noi bisogno per ottenere quelle grazie, che cerchiamo, di effere affistiti presso un sì gran Mediatore di qualche altra efficace mediazione , non possiamo per verità trovarne altra più potente di quella della sua Santissima Madre: Opus est enim Mediatore ad Mediatorem istum, (come scriffe San Bernardo) nec alter nobis utilior , quam MARIA ; Rispetto poi all' altra Chiesa di Santa Croce in Gierusalemme, il motivo che ha avuto la Santità Sua di specialmente destinarla per essere visitata nelle correnti necessità, è stato quel, che dall'Eruditiffimo, e piiffimo Cardinal Baronio si racconta ne' fuoi Annali Ecclesiastici esfer' occorfo nell' Anno del Signore Srctrecento fettantafei, nel quale esfendo seguite tali, cante calamità, che poterono sar credere a Sant' Ambrogio esse si vicino il sime del Scolo, e fra quelle essendo si signo samenta distinta la mortalità de' Bovi, come ne fa testimonianza d'issesso santo Dottore, furono nondimeno miracolosamente liberati tatti quei Bovia quali su applicato in fronte il Segno della Sacratissima Croese alla vista del qual miracolo si convertirono ance alla vera Fede di Citisì Christo moltissimi Gentili, come riferice il medessimo Cardinal Baronio, con riportare a questo proposito il seguenti versi di un antico Poeta Cirifiano, del quale fa menzione anco S. Paolino Vescovo di Nola nell' Epsis.

Signum, quod perhibent esse Crucis Dei, Magnis qui colitur solus in Urbibus, Christus, perpetui gloria Numinis,

Cujus Filius unicus.

Hoc fignum mediis frontibus additum
Cundarum Pecudum certa falus fuit
Sic verò Deus hoc nomine præpotens
Salvator vocitatus eft.

Fugit continuò sava lues greges.
Morbis nil licuit. Si tamen hunc Deum
Exorare velis: credere sufficit.

Votum fola fides juvat.

Ricorra pertanto ciascumo con sincera fede, e con vera
compunzione di cuore al Supremo Padre delle misericordic, e speri per l'intercessione della Beatissima Vergine, e in viriù del Sacrosanto Segno della Croce del nostro Salvanto e di ottenere quanto estediamo.

Di più perche da' Fedeli f abbiano a recitare conmaggior divozione per il fopradetto fine dal giorno dei fudetta Fella di San Brunone fin tutto il corrente mefe di Ottobre, anzi fino al primo giorno di Novembre, nel quale

quale si celebrarà la Festa di tutti li Santi, inclusive, li cinque Pater noster, e cinque Ave Maria, che tuttavia si continuano a dire ogni sera, quando a un'ora, e mezza di notte si suonano le Campane di tutte le Chiese di Roma, la Santità Sua accresce per il tempo sudetto l' Indulgenza altre volte conceduta di sette anni, e altresante quarantene, a dieci anni, e altretant e quarantene per ogni giorno. E in oltre concede Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati per una sola volta dentro il medesimo tempo a quelli, che continuando in tutti li giorni dal detto di sei del corrente sino al primo di del futuro mese inclusive la divozione sudetta, confessati, e communicati in uno de' medesimi giorni, e in qualsivoglia Chiefa a loro arbitrio , visitaranno le tre Basiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano, e di S. Maria Maggiore almeno una volta, e anche ingiorni diversi dentro il sudesto tempo, ed ivi imploreranno il Divino ajuto, come sopra, secondo la pia mente di Sua Beatitudine ; quale di più permette , che durante detto tempo per il conseguimento dell'accennate. Indulgenze in vece delli soliti cinque Pater noster, e altretante Ave Maria da chi così volesse, possino recitarsi la Colletta , De Cruce ; e l'altra, Pro peste Animalium , con le loro Antifone , come Stanno impresse in piè del presente Editto.

Tutte, e ciascuna delle sopranominate Indulgenze concede la Santisà Sua, che possino applicarsi per modo

di Suffragio alle Anime del Purgatorio.

Finalmente la Santità Sua vinole, che alle Monache Oblate, Zitelle, & altre Donne Secolari dimoranti con le debite licenze ne Monasterii, Confervasorii, & altri fimili Luoghi pii approvasi di questa Gittà, come anco alli Regolari e thingi in perpetua clausura, & a tutti gel altri fedeli dell'uno, e dell'altro sesso, che vicenuti nelle altri fedeli dell'uno, e dell'altro sesso, che vicenuti nelle

Carceri,

Carceri, o impediti da infermisa corporale, o da qualunque altro impedimento, doppo esfersi confessari, e communicati non potranno visitare le Chiese, come sporadessinate, o adempire alcun' altra delle opere ingiunteper ni conseguimento delle sudette Induspenze, possa fifene loro la commutazione da' Confessori da Noi approvati in altre opere di pietà, obe essi siano capaci di adempire.

Esortiamo però tutti ad intraprendere con vero spirico con tute le necessiri disposizioni diqueste sante opere, ssidandosi della parola di Dio, che non può sallire, Invoca me in die tribulationis, eruam te, &c honoriscabis me. Così sta. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 4. Ottobre 1713.

### G. Card. Vicario.

N. A. Canonico Euggiò Segretario.

### ORAZIONI DA RECITARSI.

### DE CRUCE.

Antiph. Per fignum Crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster.

Salva nos Christe Salvator per virtutem Crucis.
 Qui salvasti Petrum in mari, miserere nobis.

### OREMUS.

PErpetua nos, quælumus Domine, pace cultodi; quos per Lignum Sanctæ Crucis redimere dignatus es.

#### PRO PESTE ANIMALIUM.

Antiph. Homines, & jumenta salvabis Domine: quemadmodum multiplicasti misericordiam tuam Deus.

V. Aperis tu manum tuam.

Be Et imples omne animal benedictione .

### OREMUS.

DEUS, qui laboribus hominum, etiam de mutis animalibus folatia fubrogafti, fupplices te rogamus: ut finè quibus non alitur humana conditio, noftris facias ufibus non perire. Per Dominum Nostrum Jesum Christum &c.

IN ROMA, Nella Stamperia dalla Reverenda Camera Apostolica, MDCCXIII.

## SS.<sup>MI</sup> D. N. D. CLEMENTIS DIVINA PROVIDENTIA PAPÆ XI.

Concesso Indulgentiarum Christistelibus Italia, 29 Insularum adjacentium, Divinam opem pro preservatione, seu liberatione à grassante in presens Epidemica Animalium lue implorantibus.

# CLEMENS PAPA XI, AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Nter diuturnas, ac sand gravissimas, quibus ab eo propemodum die, quo bumilitatem nostram ad Supremi Apostolatus fastigium evocavit Altissimus, undequaque premimur, Christiana Reipublica calamitates, eà noviffime, qua Deus vifitare Nos voluit arumna, dira fcilicet Animalium, ac prafertim Boum Epidemica lue, paterna nostra Charitatis Studio vehementer commoti, ad Supremum misericordiarum Patrem, illum scilicet, qui laboribus hominum, etiam de mutis Animalibus solatia subrogavit, toto corde clamavimus, & adbuc elata magis voce clamare non cessamus, ut fine quibus non alitur bumana conditio, nostris faciat usibus non perire. Indictis idcirco nuperrime publicis precibus, Cbri. stifideles in Alma Urbe nostra, quam manus Domini tetigit, ac etiamnum graviter tangit, degentes ad iram. Dei, qua peccatis hominum affidue lacessitur, per salutaris panitentia lamenta, ac jejunia, & eleemosynas, fincerasque, & unanimes obsecrationes, atque orationes placanplacandam, Spiritualium gratiarum, quarum dispensationem fidei nostra commisit Divina dignatio, elargitione excitare ftuduimus. Id ipfum verd nunc ut. & reliqui etiam Christisideles Italia universa, & Insularum illi adjacentium , quippe qui ejusmodi flagelli , aut metu anguntur, aut sensu afflict antur, scissis per veram panisentiam cordibus, ac auctis per jejuniorum labores, & eleemosynarum largitiones viribus orationis facere connitantur, eos omnes, & singulos paterne adbortandos, & monendos, corumque pietatem erogatis itidem Calestium gratiarum thefauris incitandam, atque fovendam effe arbitramur . Itaque Venerabilibus Fratribus Patriarchis , Archiepiscopis , & Episcopis, aliifque Ecclesiarum Pralatis, & Ordinariis Civitatum, & Diacefum, Oppidorum, Terrarum, & Locorum universa Italia, & Insularum ei adjacentium bujusmodi, seu corum Vicariis in Spiritualibus Generalibus per prafentes committimus, & mandamus, ut statim atque ipfarum prafentium Literarum transumpta, seu exempla, etiam impressa ad eos pervenerint, Processiones in fuis respective Civitatibus , Oppidis , Terris , & Lotis instituant, publicasque preces pro illorum à flagello pradicto preservatione, ac liberatione respective indicane; Nos enim omnibus, & fingulis utriusque sexus Christifidelibus vere panisentibus , & confessis , ac Sacra Communione refectis, qui Processionibus hujusmodi respective interfuerint, vel Ecclesias à qua, & ad quam aliqua Proceffio bujusmodi fiet , codem, vel aliquo ex feptem subsequentibus diebus devote vifitaverint, ibique Divinum Auxilium (ut pramittitur) imploraverint, ac in-Super peracto unius diei jejunio Ecclesiastico, aliquam Eleemosynam, prout unicuique suggeret devotio, pauperibus erogaverint , plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem per unumquemque Chri-

Christifidelem femel tantum lucrifaciendam, mifericorditer in Domino concedimus . Praterea iifdem Christifidelibus, qui recitationi Litaniarum Omnium Sanctorum, cum Collectis, & precibus consuetis in aliqua ex Ecclefiis Civitatum, Oppidorum, Terrarum, & Locorum pradictorum per memoratos Locorum Ordinarios respective designandis, mense à die publicationis earumdem prasentium computando durante dumtaxat, itidem devote interfuerint, ibique, ut supra dictum est, oraverint, quocumque die interim id egerint , decem annos , & tosidem quadragenas de injunctis eis, seu per eos quomodolibet debitis panitentiis in forma Ecclesia consuetà relaxamus, necnon, ut omnes, & fingula Indulgentia, seu peccatorum remissiones, & panitentiarum relaxationes pradicta Animabus fidelium, que Deo in charitate conjuncta ab bac luce migraverint, per modum\_ suffragii applicari possint, concedimus pariter, & indulgemus. Caterum Regularibus utriusque sexus in perpetua clausura viventibus, necnon aliis Christisidelibus quibuscumque in carcere existentibus, vel aliqua corporis infirmitate, feu aliquo quocumque impedimento detentis, qui supra expressa, vel corum aliqua prastare nequiverint , ut illa Confessarius ex jam approbatis à Locorum Ordinariis ante presentium publicationem, seu approbandis, eis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proximum tempus differre, eaque injungere possit, qua ipsi panitentes adimplere poterunt, similiter indulgemus . Volumus autem, ut earumdem prasentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & Sigillo Persone in Ecclesiastica Dignitate constitute munitis, eadem prorsus fides habeatur, qua haberetur ipsis prasentibus, si exhibita forent, vel oftense . Datum Rome apud Sanctam Mariam Majorem

28 DE BOVILLA PESTE
Majorem sub Annulo Piscatoris die XIV. Octobris
MDCCXIII. Pontificatus Nostri Anno decimotertio.

F. Oliverius.

Anno à Nativitate D. N. JESU Christi millessmo septingentessmo decimoretrio, Indicione sextà, die verò decimaquartà Octobris , Pontisscaus SS. in Christo Patris , & D. N. D. Clementis Divinà providentià Papæ XI. Anno ejus decimotertio, supradica Literæ Apostolicæ affixæ, & publicatæ suerunt ad valvas Bassilicæ SS. Apostolorum Petri , & Pauli, Cancellariæ Apostolicæ, in Monte Citatorio , in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis , & consuctis Utbis per me Andream Gercum Aposto. Curs.

Laurentius Christallinus Pro-Mag.Curs.

ROMÆ, Typis Reverendæ Cameræ Apostolicæ, MDCCXIII.

Lit. D.

## EDICTUM

Ad excitandos Christisteles ut proximi Adventus
tempore ad Sacras Ædes constuant, in quibus
Stationes funt, amplioresque Indulgentia
promittuntur its, qui consultas preces ad
sonitum campani aris recitaverint.

## EDITTO

Per eccitare li Fedeli à concorrere alle Stazioni in tempo del profilmo Avvento, con accrescimento d'Indulgenze per quelli, che durante detto tempo reciteranno ogni sera le Preci prescritte al solito suono delle Campane.

GASPARO per la mifericordia di Dio Vescovo di Sabina della S.R.C. Cardinal di Carpegna della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

B En sapendos quanto l'antico costume delle Sacranes i stazioni sosse valevole a destare over sens di pietà negli animi de Fedeli di quest Man Città di Roma, mentre in quelle concorrendo li Cristiani a vuenerare i gloriosi Sepolcri del Santi Apostoli, e le celebrate memorie di tanti sortissimi Martiri di Gietà Cristo, con Inni, e con Cantici lodavano divotamente il Signore, e costalutevoli Sacrisciti dell' Ossia Immaculata si conciliavano la Divina Misericordia; E all'incontro pur troppo vedendosi quanto presentemente sia diminuita, e raffreddata la frequenza delle judette Stazioni, e massime di quelle, che si celebrano in tempo dell'Avvento, che pure

30 pure è tempo accettabile, come ripieno di Sacri Misterii, e come santamente istituito dalla Chiesa per prepararci a degnamente solennizzare la memoria della Nascita del Nostro Salvatore ; Quindi è, che la Santità di No-Aro Signore, per ravvivare, come altre volte ba procurato di fare, in tempi sì calamitosi, e ne' quali abbiamo tanto bisogno di ricorrere al Divino ajuto, l'osfervanza d'un si pio e lodevole Istituto, a Noi tramandato da' primi Secoli della Chiefa, e sommamente commendato dall' esempio di tanti Santissimi Pontefici , esorta. con tutta l'efficacia maggiore del fuo Spirito tutti li Fedeli dell' uno, e dell' altro fesso a voler concorrere con. divota, e modesta frequenza alle Sante Stazioni del prossimo Avvento del Signore nelle Chiefe folite, che per maggior commodo de' medefimi Fedeli fi specificaranno in piè del presente Editto, per ivi acquistare le antiche Indulgenze Stazionali, e a tale effetto porgervi fervorose pregbiere a S. D. M. per implorare dalla sua infinita Clemenza non folo la cessazione delle calamità, che ci affliggono, e fra queste dell'epidemica influenza negli Animali, specialmente Bovini, che con tanto danno de' privati, e del publico tuttavia continua; ma anche la preservazione da altri più gravi castigbi, che per le nostre colpe potiamo giustamente temere. Affinche poi le loro Orazioni si rendino grate, & accette al Signore Iddio, e possano meritare d'essere da lui essaudite, ricorda a tutti, che le accompagnino con opere di vera, e fincera penitenza, quale sola può aver forza di torre di mano alla Divina Giustizia quei slagelli, co' quali ci percuote; riducendo perciò alla memoria di ciascheduno l'avvertimento dato già da S. Gregorio, Ut ad aures Dei viam precibus faciamus, vigilantiùs studendum est, ut voces actibus adjuventur: nam inanis fit oratio, ubi prava est actio.

In oltre, acciò durante il sudetto tempo dell' Avvento fino alla Festa prossima dell' Epifania, inclusive, si abbiano da' fedeli a recitare con maggior divozione. per li fini sudetti li cinque Pater Noster, e cinque Ave Maria, che presentemente continuano a dirsi ogni sera, quando a un' oraze mezza di notte si suonano le Campane di tutte le Chiese di Roma; La Santità Sua accresce peril tempo sudetto l'Indulgenza altre volte conceduta di sette anni, & altrettante Quarantene, a dieci anni, & altrettante Quarantene per ogni giorno, purche alla recita delli sudetti cinque Pater Noster , e cinque Ave Maria si aggiungbino durante detto tempo anche cinque Gloria Patri &c. ; E di più concede Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti li peccati per una sol volta dentro il medesimo tempo a quelli, che continuando la divozione sudetta in tutti li giorni, che decorreranno dalla prima Domenica dell' Avvento fino alla sudetta festa dell'Epifania inclusive, e che confessati, e communicati in uno de'medesimi giorni, o in qualsivoglia Chiefa a loro arbitrio, visitaranno una delle tre Basiliche di S. Giovanni Laterano, di S. Pietro in Vatieano, e di S. Maria Maggiore almeno una volta dentro il sudetto tempo, & ivi divotamente imploreranno il Divino ajuto per li bisogni di sopra espressi, secondo la via mente di Sua Beatitudine.

Questa medesma Indulgenza Plenaria, oltre le-Judette Stazionali, conseguiranno anche le Monache, Oblate, e le Educande, e Secolari, che con licenzadella Santa Sede dimorano ne' Monasserii, e Conservatorii approvati di quest' Alma Città, se conserfate, e communicate vistaranno nel sudetto tempo le loro Chiese, o Oratorii, o ivi pregheranno, come spra.

Fsortiamo però tutti ad approfittarsi de' paterni, e Salutari

DE BOVILLA PESTE 32 falutari ricordi della Santità Sua, & a non trafcurare l'acquisto di sì abbondanti tesori Spirituali . Datum Roma ex Ædibus nostris bac die prima Decembris 1713.

Chiefe, dove fono le Stazioni in tempo dell' Avvento sino all'Epifania.

Santa Maria Maggiore Santa Croce in Gierusalemme Domenica Seconda. San Pietro Santa Maria Maggiore Santi Apostoli San Pietro Santa Maria Maggiore al La Vigilia, e notte della Presepio Sant' Anastasia Santa Maria Maggiore San Stefano nel Monte Celio, detto S. Stefano Rotondo Santa Maria Maggiore San Paolo S. Maria in Traffevere San Pietro

Domenica Prima. Domenica Terza. Mercordi delle 4. Temp. Venerdi delle 4. Temp. Sabbato delle 4. Temp. Natività del Signore. La Messa in Aurora. Giorno della Natività :

San Stefano . San Giovanni. Santi Innocenti. Circoncisione del Sign. Epifania.

G. Card. Vicario

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

IN Roma, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1713.

Provi-

Provisum, nè ullo modo carnes infectorum boum, sed optime tantum, ac salubres venales prostent.

### CAP. VI.

E cui dubium fit carnes brutorum, que vel Carnes brutoper fe impura, atque immunda funt , vel rum que aut impropter ægritudines malè affecta, hominum va- lè affecta funt. letudini , vitæque vehementer officere : fatis id valetudini offiexploratum fore arbitramur, fi inter cætera Dei eiunt. Optimi Maximi præcepta, quæ electo abs se populo dedit, illud etiam adnumerari demonstremus, quod in sedulo ciborum , carniumque delectu versatur . Ait autem Deuteronom. 14. v. 11. Omnes aves mundas comedite, immundas ne comedatis, & v. 21. Quid- pracepto id coquid autem morticinum of, ne comedatis . Tantus probatur . porrò fuit Summi Creatoris in humanum genus, quod suis ipse manibus finxerat, amor, tantumque, ne diffolveretur, ac periret, studium, ut illos à fracescentibus quoquo modo carnibus abstinere voluerit . Quantò igitur majori diligentià eorum animalium carnes vitare debemus, que non fuapto sponte, naturalive morbo, sed ob contractam pestiferam luem certò funt interitura? Meritò igitur Eminentiffimi Sacra Confulta Patres postquam Juffum eft carexplorandarum, probandarumque carnium curam nes explorari, in idoneis, peritifque hominibus imposuissent, Summi grandia frusta-Pontificis justu laniis omnibus tam Roma, quam in nota confignati. cateris urbibus edixerunt, ut probatos à Chirurgis itàque divendi, boves, vitulos, bubalos, iisdem inspectantibus, ingrandia frusta dividerent ; quorum singulis certum fignum

DE BOVILLA PESTE

fignum ignito metallo imprimendum foret, quod testimonio esfet emptotibus innoxias sibi, ac saluberrimas carnes offerri . Eam itaque notam extremis partibus inustam ad finem ufque fervandam. incolumem; quousque scilicet frustum illud concifum distraheretur: ita ut nè tantillum quidem carnis vendi posset, nisi publicà veluti fide, atque auctori-Veritum eft ne è tate comprobatum . Interdictum præterea, ne quis morbidis cami- è morbidarum pecudum carnibus falitis , fumoque duratis, ac minutatim concilis lucanicas, farcimina,

bus lucanica , aur falfamenta

aut falfamenta conficeret; quique dicto audiens non fuiffet, pro cujusque merito constitutis in Edicto [a] Vide Part. II. [a] poenis mulcaretur . Hoc autem fuppliciorum Edillum num. X. metu coercendi omnes fuerunt, uti publica salus tutissimis undique custodiis muniretur.

Novis rationibus comprobatur tutiori consilio nos Roma usos fuisse, probibendo esum carnium, er detractionem ab infectis bobus pellium, adipis, & sevi: occurritur etiam quorundam objectionibus.

### CAP. VII.

Magifrarus publice fecuritati consulere debét.

Uoniam qui Magistratus gerunt, ita populo, rebusque publicis præesse debent , ut recta. - femper, atque utilia pro temporum ratione studeane præscribere : meritò propterea suam nunc desiderat animadversionem , quod Eminentissimi Patres severe jufferint, carnes ægrotantium boum omnino à macellis arceri; neque pelles, adipem, aut fevum ab emortuis detrahi : rebus enim utrinque accuratissimè perpensis, longè sanè publicam securitatem ritatem cuivis privatorum commodo præferendam duxerunt. Nam licet non defuerint qui contende- Carnes, coria, rent eas carnes fine ullo humanæ valetudinis metu bofarum pecuusurpari posse; immo alicubi impunè adhibitas fuis dum humana pefe; pelles itidem, adipem , fevumque subjectorum, filentiz metu utilitati in tanta armentorum clade opportune fuccurriffe; ac proinde instarent , nè sensim magna inducta & carnium, & coriorum, & sevi penuria, præsentibus malis pejora in posterum adderentur : nihilominus,cum Ampliffimorum Patrum animis obversarentur testimonia tum apud Priscos de bovillà peste in humanam tandem vertente, tum apud æquales nostros, qui sparsim per Italiam post integros annos nondum ab ejusmodi bovillo contagio vindicare se possunt; rationi magis consentaneum putaverunt imperare, ne quis aut affectorum animalium carnes mensis apponere, aut pelles, vel adipem ab iildem auferre auderet.

interdicta funt .

Porrò me non latet veneficum bovilla pestis prin- Ex unius generis cipium, animatum sit, vel inanime, rectà ac proxime animalium peftiin boves duntaxat vim suam exercere; reliqua verò fubnasci potest. animalia, atque homines ipsos intactos relinquere : hoc enim peculiare habent fingulares vegetabilium, animalium, atque ipforum etiam hominum species . ut non à quolibet, sed à præcipuo veneno plerunque lædantur: quo fit,uti pestes nunquam in omnia simul viventia savitiam suam exercuerint . Satis tamen perspectum habeo, remote atque oblique ab unius generis pestilentia alteram subolescere posse, tandemque mala hominibus importari : quod facilius accideret, quotiescunque circumfusus aer putore cadaverum labefactaretur, vel esu contaminatarum carnium humana etiam corpora paulatim magis, magifq; polluerentur; & licet subinde homines pon

câdem

36

eadem mali specie, qua boves cum oris, fauciumque ulceribus ad interitum urgentur, sed longè diversa ægrotaturi effent ; hoc parum refert , modò ipfi quoque morbo plectendi fint : negotium enimvero non hic ad dialecticam, fed ad physicam pertinens agitamus.

Et quidem ideo Eminentissimi Patres permoti funt, ut vetarent esum carnium illorum boum, quos certò constaret febri correptos, taboque jam inquinatos fuiffe : (nam de iis, qui fola fuspicione notati effent, tacitam lanionibus macandi facultatem im-Quibus condi- pertiti funt; modò neque nigror in carnibus, neque tionibus suspe- abscessus in visceribus à delectis inspectoribus anictos contagionis madverterentur) quia satis constat quidquid à nobis sum usum ma- in escam affumitur, suam indolem non exuere; sed ftare permiffum ufque ad permutationem in fanguinem utcunque fervare: unde ortum est recentiorum Medicorum axio-Medicoru axio- ma. Quale est alimentum, talis eft chylus; qualis chylus,

ma de alimentis.

talis sanguis; qualis tandem sanguis, tales sunt spiritus. Si itaque boum caro,que non tantummodo ad spontaneam fracedinem proclivis, sed peculiari lue, ac pestilenti febri confecta est , comedatur , jam non poterit putidum fulphur, ac morbidos fuos fales in ftomachum, atque per lacteas venas, & Pecqueti Quibufnam ejuf. ductum in sanguinea vasa non importare : que sanè modi carnes no- particulæ, tametli robusta, & magnis exercitationibus affueta corpora rarò contaminent, quia è vestigio per sudorem solent eliminari ; delicatos tamen , studiisque deditos ( cujusmodi in Urbe funt plurimi ) magnopere lædere valent : quod certe respexisse visus est Joannes Baptista Sidonius cum Tract. 8. fuorum Miscellaneorum scriptum nobis reliquit Carnibus boum contagio peremptorum vesci absque contagionis periculo possunt bomines, sed (notcn-

ceant. quibus fecus .

(notentur verba, quæ subnectuntur) pro salutis tutela melius est abstinere. Jure itaque nos abstinuimus; neque culpandi certè erimus, quod tutiorem viam fequuti simus . Laudamus propterea Clarissimum Langium Epift. Med.68. & 79. qui, quanquam afferat per vim ignis diffari, atque evanescere venenum, nihilominus arbitratur ex talium carnium efu homines facile ad morbos disponi.

Sed multis non est opus rationibus, ubi hypothe- Exemple, quibus sim experimenta confirmant. Etenim non tantum hze interdictio legimus Venetiis, ac Patavii pullos, qui faces, vel confirmatur. interanea infectorum boum devoraffent, cum alvi fluxu interiisse; sed nos etiam Romæ vidimus nonnullos propter ejulmodi carnium ulum diarrhæå, febrique correptos: & qui hoc forsitan impunè tentarunt, ii quidem robusti, summisque artuum laboribus exerciti fuere . Neque autem quod clam'; atque indiligenter factum fuit, impudenter, incautèque publico decreto permittendum est.

Neque interim graffante bovilla peste carnium Carnium copia raritate in Urbe laboravimus . Nam ad multitudi- fzviente adhie nem saturandam tum boves planè incolumes, & fani pestilentià. ex provincia Umbrix, quam labes hac non tetigerat, paffim venerunt; tum vel maxime ingens, quæ per id tempus agnorum, vervecumque vis superis benigne faventibus adoleverat, non tantum suffecit, fed abundavit: divitum verò mensas ubertas omnis generis pullorum, & volatilium extruebar: ita ut per id temporis nullus planè nostrorum Civium penuriam carnium fenferit .

Similiter prudens timor fecit, ut publico Edicto Pelles ze fevum cautum fuerit, ne pelles, aut sevum à boum cada- eft. veribus demerentur. Nam nulla forsitan pars in affeto bove reperitur; que sue semina pestis tenaciùs

Qua de causa id factum sit .

retineat, & quaquaversum spargere possit, quam curis, ad quam in iis, qui aliquando convalescunt, morbida causa compelli solet. Præterea, còm ad detrahendam pellem, & sevum colliquandum non parum temporis insumendum sit; majora semper, ac deteriora essentiva i quam si, non exuto corio, omnique prætermisso adipe, statim contumulentur. Itaque ad astrem purum integrumqi fervandum plus certè conducet à deglubendis bobus abstinere, quam per avaritiam inquinandi aéris periculum incurrere; præsertim in Agro Romano, in quo, còm Austrinis ventis sit objectus, cadaveracitiùs, ac deterius quam alibi corrumpuntur, co-rumque sevor ad Urbem citissime permanare confinevit.

Momentum verò maximum ad negandam in Latio facultatem deripiendi boum pelles addidit , quod paueis in locis , ubi ejufmodi animalia intereunt, coria detergeri, & condiri poffunt; fed per longiffima plerunque itinera ad paratas officinas deferenda fint: unde malignum, ac peftilens inquinamentum facilè hue illue ad regiones contagione adhue intactas propagaertur. Non enim Romanus

Ager Romanus infrequens ob defides aquas.

adnuc intactas propagatetur. Non enim komanus Ager, proper aéris à desidibus aquis inclementiam, oppidorum, aut faltem vicorum frequentià donatur, in quibus diligenter armenta custodiri, atque adeò attifices, & osficinæ præsto esse concientium pecudum numerus, & Cœli infalubritas pastores maximè urgeat, interdum etiam perdat. Quamobrem summa cum hominum, tum ædisficiorum infrequentia in causa est, um ajori diligentià apud nos utendum stit, quam apud Transpadanos, qui, cum sparsim frequentissimos vicos habeant, in agris, coriarias etiam ossicinas ubique locorum confirmas propagates de sum ossicia subique locorum confirmas etiam ossicians ubique locorum confirmas etiam ossicians etiam etiam

strucre possunt, ac laniones ea lege conducere, ut ab aliis armentis, quinimo à bobus codem in armen. to nondum infectis, quam diligentissime caveant . Non enim dubitamus, quin lixivium ex viva calco paratum, & pulvis myrthi, & fodz, quibus pelles absterguntur, & condiuntur, pestiferum miasma posfint corrigere. Jure igitur, ac meritò placuit Eminentissimis Patribus in re admodum periculosa certam viam inire : cum in pestilentia negotio tutiorem femper, non verò probabilem duntaxat fenten- bus tutior fentiam, & prodere, & fequi teneamur . Scribant verò, tentia tenenda. ac fentiant alii quidquid volunt, qui magnam boum jacturam solo coriorum lucello rependi posse putant: etenim nos Latinis ingenti lucro stetisse gratulamur, quòd horribiliora mala ejufmodi legum feveritate valuerint evitare. Nulquam enim citius, quam in Agro Romano, atque etiam in Latio, ubi religiosifsimè ejusmodi mandatis obtemperatum est, bovilla pestis desæviit .

Cadavera severissimè significari jubentur: eorundem sepeliendorum, aut cremandorum curatio ad Illustrissimum Prasulem Imperialem à Summo Pontifice defertur . Ratio, 59 modus certis regulis statuitur.

### CAP. VIII.

T Eminem effe arbitror, qui ignoret insepultis, corruptisque putore animalium cadaveribus Insepulta, puti-perpetuò cœlum contaminari; atque inde morbi- cadavera ivendam vim, in hominum corpora illapfam, longè ma- tibus noxam iajorem vastitatem afferre . Quod facile hercle foret ferunt.

exem-

40

Exemplis id confirmatur.

exemplis ex omni penè memoria repetitis oftendere; sed pauca tantum seligam, nè longiùs evagetur oratio . Ac primò quidem in exercitu Pompeji Magni apud Apolloniam pestis exorta est ob putida equorum corpora; cujus luculentam sanè descriptionem, ac poéticis luminibus collustratam vide sis apud Lu-

[1] Pharfal.lib.6.

canum [a]. Ac similis prope clades sub Constantini Magni dominatu populos divexavit ob insepulta eo bello cadavera, cujus meminit Ammian. Marcellinus [b]. Nec prorfus aliâ de caufa cum Carolus V.

[b] Lib. 19. Catal. de Pefte .

[c] Gratiol. in [c] rerum potiretur, Papiæ primò coorta, in aliadeinde loca pervalit pestilentia; quorum eventuum exempla, si plura cupis, habebis apud Eminentissi-[d]De aversende, mum Gaftaldum [d]. Quod fi autem ipfa miftorum,

& profile. peffc fed viventium adhuc omnis generis animalium in-

enp. 249. nu. 50. Urbem accepta colluvies, tetro atque infolito odore [e] Titas Livius contagionem parit; qualis ea, que Coss. [e]L. Æbu-Decid. t. Lib. 3. tio Helva, P. Servilio Prisco, V. C. anno CCXCI. Romanas opes afflixit; quid fluentium cadaverum

tabem, ac saniem effecturam existimandum est? Sanè hoc tempore Romam perlatum est Pisauri contigisse, ut relicto, & computrescente juxta viam insepulto boyis cadavere, ob maligni halitus copiam inde effluentem, præteriens viator subitò suerit exanimatus.

Eam itaque ob rem hac tempestate, nè latiùs ma-

lum serperet, confectæ morbo animantes, quemad-

Опо райо ргоvilum fuerit , ut tes fignificarentur fepeliendi eratia.

mortuz animan- modum Edicto [f] Eminentifimi Cardinalis Paulutii 23. Augusti 1713. fuerat imperatum, partim Sacræ Consultationi, partim Abundantiæ Præfecto ff) Vide Part.II. Illustriffimo Ghezzio, renunciabantur, qui potifimum inferendas statim humo, obruendasque curabat. Verum, ubilues increbrefcere, ac morientium pecudum numerus in dies augeri cœpit; ita ut quam plu-

Editt. num. Il.

rimæ

rimæ aut in Agris desertæ jacerent , aut parum altè defossa tellure humarentur, Sanctissimus Pontifex, cujus providentiam, vigilantiamque pro merito nullus unquam prædicabit, elegit ad id munus Illustriffimum Præfulem Julium Imperialem, cui pro Ædilis officio, quod fumma cum laude gerebat, negotium tre huic negotio istud incumbere putaverat : nam illius curationis est presicitur cum vicorum, publicarumque viarum purgatio, atque missarii General. mundities .

PrefulImperialis à Sanctiffimo Pa-

Primum itaque vivæ vocis oraculo XIV. Kal. Octobris huic Præsuli peculiariter in mandatis dedit,ut nè quid omitteret, quod huic malo avertendo utile existimaret : mox verò, quò majori auctori. . tate eidem negotio curam adhiberet, Apostolico diplomate, quod Chirographum appellant, firmissimè munivit VIII. Kal. ejuldem menlis. Chirographi au. Exscribitur Chitem formulam in calce hujus Capituli exhibemus . rographum in-

calce capituli.

Statim igitur Vir Ampliffimus, Summi Pontificis juffis obtemperans, ad id confilium perficiendum, in quo prora, & puppis publicæ falutis posita esset; vias omnes iniit; quas tempus ac necessitas postulare videbantur. Quapropter ad Præfectos Oppidorum, quæ in Romanæ Urbis territorio, & quæ longiùs universo in Latio sita sunt, literas dedit, ut omni opera, atque studio pollutas eo morbo pecudes, bitum ne pestis aut certe suspicioni obnoxias præcaverent, quo ne augeretur. unquam illuc pedem inferrent : ac si quæ irrepsisfent, acturum fegregari; & tandem peremptas humo defodi, quanta maxima fieri posset accuratione, ju- davera relinqueberent; quarum summam septeno quoque die ad se rentur. perferri studerent.

Studium adhi-

Præterea non paucos el negotio curatores præfecit, quos pro re nara mittebat in oppida, jubebatque extinctarum pecudum explorare numerum, an ne genter inspice-

Curatores ci negotio præfecti . qui fingula diliomnino

42

omnino cum peculiaribus fummis conveniret ; ac diligenter inspicere, num altè cadavera sepulta. forent ; an integrè flammis absumpta ; numscrobes tetrum halitum expirarent ; ac pracipuè si que insepulta, nec penitus defossa invenissent, altius inferri, obruique imperarent : tum quotidie, aut si longius iter conficiendum esset, bis septeno quoq; die ad se comperta, atque observata referrent.

Summi Pontifieis munificentia ad tumulandos boves fubleyavit .

Sanctiffimus verò Pater, dum interea fingula secum reputaret, in eam cogitationem venit, non paucos pauperum inopia scilicet tenuioris fortunæ homines esse, aut qui pecoribus amissis, atque adeò re familiari ad egestatem redacti forent : quorum hercle facultates , fi quas haberent, necessariis ad foveas, & calcemfumptibus subsistere plane non possent . Horum igitur fortunas commiseratus singulari admodum, atque inaudità benignitate statuit corundem inopiam sublevare . Quamobrem Illustrissimo Viro, quem ejus muneris curatione dignatus fuerat, continuò mandavit, ut ad pauperum boves sepeliendos reservatam eo confilio pecuniam impenderet; ita ut miseris nihil oneris prorfus incumberet ; præterquam ut pereuntes tantum pecudes illico nunciarent . Ea fanè beneficentia, quò inufitatior (novum quippe ad exemplum instituta) eò majorem ubique gentium admirationem, amplioremque gloriam promeretur. Enimyero nihil unquam ejusmodi aut in Ecclesiastica ditione, aut apud exteras nationes hactenus factitatum accepimus, apud quas privati homines nonfolum impensas omnes, verum & curatoribus quoque stipendia suppeditare coacti sunt .

Quocirca Vir Illustrissimus eximiam Summi Pontificis Clementiam, humanitatemque publico omnibus [a] Vide Partill. Edicto [a] testatam voluit, quod 30. Septembris 1723. pro-

num. VIII. . :ti 17

promulgavit : in quo præter cætera subtiliùs sepeliendi pecoris modum, rationemque persequitur . dorum cadave-Nam primò quidem cadavera in quatuor partes divi- rum flatuitur. di, aut saltem media diffindi jubet, uti calcis vis undique interiores partes penetret, atque perurat. Deinde verò in scrobem denum pedum altitudinis, & à publica via remotam inferri : postremò calce obrui, ac terram aggerari. Quòd si calcis inopia fuiffet, duodenum pedum scrobes effodiendas statuit, aggestamque humum fistucis, aut malleis undique comprimendam.

Cæterum potestas data est urendi corpora, ubi id Tum etiam concommode fieri possit; modo ne rogum struant pro- cremandorum. piùs Urbem decem passuum millibus, tribus verò pagos, atque Oppida; queis nullus scilicet saltus, aut mons prætendatur; quorum si quis objectus sit, nihil causæ esse, cur longiùs ignem accendant . Nostraautem eâ in re monita, ac præcepta fervata funt, quæ fapius Illustrissimo Bancherio Sacra Congregationi communicanda tradidimus. Enimyero in Latio erant olim loca parallelogramma rectangula, alto, crassoque pariete protecta , qua ab usu Uftrina appellabantur: in iis enim cadavera cremari fole-. bant . Quod , nequis intrà XV. ab Urbe lapidem faceret, Augustus lege apposità apud Dionem lib. 48. lege cremari castatuit . Atque hinc legimus apud Gruterum pag: davera intrà XV. DCLVI. 3. DCCLV. 4. & MXLIV. 7. 8. ex antiquis ab Urbe lap.proinscriptionibus non licuisse Ustrina monumentis applicare : immo verò pœna constituta erat, ut ex Fabretto fuarum Inscription. cap. 3. n.608. pag. 230. colligere eft.

Severè insuper, graviterque Illustrissimus Imperialis interdixit, ne quis eadem cadavera in fossas, aut paludes , aut Tiberim , aut stagna projiceret , iuffit→

Nê mortui boves alicubi insepulti provifum .

juffitque mortuos boves indicariac vicinos quofque acerbiffimis comminationibus coëgit , insepultarelinquerentur, cadavera incuria Dominorum vestigare; quod ni minis, poenisque facerent, Ecclesiastici quidem ad remigum ordinem traducerentur, reliqui verò pœnas morte dependerent .

ad Illustrifs. Prafidem referendz.

Inter hæc quidquid pecudum in agro Romano, Mortuz pecudes finitimisque locis interibat, ad eundem Illustrissimum Præsidem ab armentorum Dominis, aut Oppidorum Præfectis, aut Curatoribus, quibus id muneris impositum erat, referebatur; ac bis singulis hebdomadibus, coacto apud Illustrissimum Præsulem Bancherium conventu, ipsemet Amplissimus Præses mortuarum pecudum numerum, & Dominos, ac loca docebat : quarum fummam in album relatam nonsolum universam Sacræ Consultæ; verum etiam, qua parte carnium penuriam tangere poterat, altilium. Abundantiæ, qua verò ad agricolarum boum jacturam pertinebat, Annonæ Præfectis mittere consueverat, ut quisque pro tempore ad publicam utilitatem confilia fua, & cogitationes posset intendere. Præ cæteris verò ad Sanctiffimum Patrem statis diebus hac omnia, Dominicis scilicet, ac Mercurii quam diligentissimè deferebantur.

rim dejicerétur .

Sæviente tamen lue, atque in dies ingravescente, Quomodo cau- passim cadavera in fossas, & stagna, ac in Tiberimnus pecorum ca. dejici, quo fumptibus parceretur; multique avaritià davera in Tibe- duci pelles, & cornua detrahere, & carnibus vesci cœperunt. Quamobrem 28. Octobris 1713. à Sacrâ Consultà alterum Edictum manavit in vulgus, quòd [2] Vide Edillum gravissimas [4] poenas iis, qui in câ re delinquerent,

Part. II. num. XI. comminabatur .

At verò Illustrissimus Præsul Imperialis, cùm nihil hujusmodi sanctione profectum iri videret : nam vel nulla,

nulla, vel admodum obscura extabant vestigia, quæ ad criminis auctores indagandos adducerent; præfertim quòd, erasis notis, quibus pecora ad nates compungi solent, in Tiberim boves projiciebantur, ita ut nè Domini quidem suos noscitare possent: hæc, inquam, secum reputans, accepto Sanctissimi Patris oraculo, aliud emifit Edictum [a] 31. Octobris 1713. [a] Vide Part. II. quo viginti scutatos nummos , impunitatemque Edia. num. XII. pollicebatur, fi quis ejulmodi pecorum heros indicaffet , quanquam ipsemet eadem projecisset , aut inustam illis notam Dominorum justu delesset . Quibus tandem vestigiis ad certissima indicia perventum est : multique in eo crimine deprehensi meritas pœnas exfolverunt, quorum aliquot inperpetuum triremibus addicti funt : quamobrem exteri suppliciorum, atque occultorum etiam delatorum metu perterriti in officio continebantur.

Nihil adhuc omissum est , quo descrta undique cadavera tumularentur, Apostolico ærario sumptus suppeditante; ac præcipuè ut, ignoratis Dominis, quæ in alveo fluitarent, cymbis excepta ad terram traherentur : quod non finè magno labore, ingentibusque impensis perfici poterat . Eâque de causa Illustrissimi Præsecti jussu cymbæ certis in locis velut Cymbæ certis in statione locata fuerunt, in Aniene seilicet, ad tuuntur, quibus Pontem Milvium, ad ripam minorem Tiberis, ad cadavera per Ti-Navalia ; præter eas , quæ dedita opera Tiberis berim flutantia alveum ad Oftium ufque peragrabant , ut fi quæ ad herentur . oras cadavera offendissent, ubi plerunque in vado, atque in arenis destituta jacebant, inde revellerent, quò deducta in profluentem facile ad terram pertrahi , obruique possent . Quin ctiam , nè quid ministrorum negligentia peccaretur, ipsemet Illustrissimus Vir diversa in loca, atque interdum longiùs ab Urbe

46 DE BOVILLA PESTE Urbe profectus est, exploraturus, an nè omnia fierent ex præscripto.

& cur detractis pulmonibus projici poslint .

Fuit qui percontaretur, num cadavera boum, qui In mare etiam, in litorali ora decessissent, in mare projicere liceret. Licere id quidem, longè tamen à litore, respondi, si antea, aperto thorace, pulmones ab iisdem detracti fuissent . Eo enim fore ut prohiberentur , nè rursus emergerent , atque in litus rejicerentur . Etenim pulmones, cum in morientibus distendantur aëre, qui per tabidam cadaveris fermentationem magis, magifque rarescit, corpus ab imo ad summum attollunt, atque undis circumferendum, tandemque in arenam repellendum præbent.



Exemplar Literarum Apostolicarum , seu Chirographi , quo Illustrissimus Prasul Julius Imperialis constituitur Generalis Curator ad sepelienda cadavera boum.

Monfignor Giulio Imperiali Chierico della Nostra Camera, e Presidente delle
Strade.

Ichiedendo il paterno amore, che abbiamo per i nostri Sudditi , che attentamente s'invigili das Noi alla toro confervazione, come abbiamo sempre fatto in paffato, e fiamo dispostissimi a fare in avvenire, non omettendo niuna di quelle cose, che condurre ci possono al fine sudetto; Quindi è, che apprendendo Noi potere dalla morbofa influenza, che regna prefentemente negli animali bovini, e bufalini, nascere qualche danno maggiore, qual' ora non fi usi tutta l'attenzione, e sollecitudine possibile in dare pronta sepoltura a' predetti bestiami, a misura che cadono morti, con aversi a cuore, che o per effer mal fotterrati,o per lasciarsi troppo tempo sopra terra, l'aria non sia dalla puzza, e fetore, che sogliono generare, guasta, e corrotta, siamo perciò venuti in sentimento di appoggiare alla vostra. diligenza la cura d'invigilare con la solita attenzione, che tali cadaveri sieno prontamente, e bene sotterrati, e benchè tale incombenza vi appartenga per l'obbligo, che vi corre per ragione del vostro ustizio di mantenere te Strade della Città, è Confolari nette, & espurgate da ogni immondezza, che potesse causare infezzione d'aria, tuttavia perchè non si possa in conto veruno dubitare delle vostre legissime facoltà, col presente Chirografo, in cui abbiamo per espressa ogni, e qualunque cosa neces-Saria, da esprimersi, di nostro moto proprio, certa Scienza, e pienezza della nostra Potestà, commettiamo, ed ordiniamo a Voi, che per il fine di far sepellire li cadaveri di tutte le bestie bovine, bufaline, e di qualunque altra specie, che andassero morendo nel nostro Agro Romano , Luoghi Baronali , ed altri a noi immediatamente foggesti, con tutte le dovute cautele invigiliate, con dare quegl' ordini , che stimarete necessarii , ed opportuni; dandovi tutta la piena facoltà di pubblicare Bandi , & Editti per l'adempimento degl' ordini , che darete, e fare precetti generali, e particolari colla come minazione delle pene, che giudicarete proprie da procedere per Voi steffo, o per mezzo del Giudice,e con l'opera del Notaro, che vi parelle bene di eleggere, & assumere contro tutte le persone di qualunque stato, grado, condizione, e quanto si voglia privilegiate, & esenti, benche Ecclesiastiche, Secolari , e Regolari anche mendicanti delle nostre undici Congregazioni, della Compagnia di Giesu, Cavalieri di Malta, Reverendissimi Cardinali, Arcivefcovi, e Vefcovi, Chierici della nostra Camera, Camerali, Sant' Offizio, e suoi Patentati, e qualsivoglia altre persone degne di speciale, ed individua menzione, che in qualunque modo in tal maniera contravenissero a'vostri ordini, o alla dichiarazione dell'incorso delle pene comminate ne' medesimi Editti-Ordini, o Precetti, che farete, come anche nelli Bandi, & Editti, che fopra di ciò sono stati fin' ora pubblicati dalla Consulta, e si pubblicheranno in avvenire, se trovarete alcuna persona di qualfivoglia sorte come sopra ; che avesse contravenuto alli medesimi, ed alla loro intiera, e totale EfecuPARS I.

Esecuzione, senza che vi si possa opporre difetto di giurisdizione, o insufficienza di facoltà, sanando noi d'adesso preventivamente ogni disetto, e concedendovi con larga mano tutta la giurisdizione, facoltà, & autorità in qualunque modo necessaria, dispensandovi per tal' effetto dall'incorso d'irregolarità, e d'ogni altro Canonico impedimento; poiche così è mente, e volontà nostra precisa; volendo, e decretando, che questo nostro Chirografo vaglia, e debba avere sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, nè se gli possa opporre di subrezione, obrezione, ne di verun'altro vizio, o difetto della nostra volontà, & intenzione, non oftanti le cose premesse, la regola della nostra Cancellaria de Jure quæsit. non tollen., e qualsifiano altre Costituzioni, & ordinazioni Apostoliche nostre, e de'nostri Predecesfori, Leggi Civili, e Canoniche , Concilj generali, e Provinciali , Statuti , riforme, usi, stili, consuetudini, & ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole avendone il tenore qui di parola in parola inserto questa volta sola, & all'effetto predetto amplamente deroghiamo :

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo di 24. Settembre 1713.

## CLEMENS PAPA XI.

De admirabili munificentia, qua Summus Pontifex usus est in eos, qui tempore bovilla pestis ad egestatem redacti fuerunt .

#### C A P. IX.

Um interim tot, tantæque armentorum strages per Latium ederentur, necesse fuit, quamplurimos, quorum census omnis in pecoribus erat, ad extremam redigi inopiam, magnoque cum rei frumentariæ detrimento agros, & arva inculta-Pauperies, penu- destitui : unde gravissimæ miseriarum omnium penuria, ac fames obortæ effent : quod ita prorfus evenisset, nist tam atrox, ac disficile tempus in hujus Pontificis ztatem incidiffet . Sanctiffimus autem-Pater non tantum impendentia mala propulfavit, verùm nè ullam quidem corum suspicionem reli-Quo pacto ea- quam fecit . Namque tum egentibus agricolis pecuniam emendis bobus, ac frumentum, ut agros de ter magnis subsi- more colerent conservent que, benignè suppeditavit (quod loco fuo latiùs exponemus) tum accifas insuper importuna clade multorum opes humanissimè sublevavit: qui planè sumptus in tanta temporum calamitate fidem videntur excedere. Inter cæteros enim, quorum rem domesticam pestiferalues ad perniciem profligarat, Sanctiffimo Patri renunciatum fuit ab Illustrissimis Prasulibus Bancherio, & Judice, unum extitisse mercatorem Jo: Baptiftam Lutium ex oppido Capistrello in Marsensi Dice. cesi honestum admodum virum, atque industrium; cujus hic pracipuam mentionem facere consentancum

ria, ac fames à bovilla peste timenda.

dem à Civibus Sanctiffimus Padiis depulerit.

Rarum Pontificia Munificentix exemplum.

neum mihi visum est : huic etenim plusquam ocingentos boves quam ocyffime pestis interemerat : quapropter in pauperiem subitò dejectus omnium commovit misericordiam ; præsertim verò cùm per annos quadraginta strenuam navasset operam, nè unquam Romana Civitas carnis penuria laboraret. Meritò igitur Sanctissimus Pontifex eversas hominis fortunas commiseratus, qui tot, tantisque ærumnis nullo proprio crimine affectus (quippe qui incredibili semper integritate mercaturam fecerat) miserrimam vitam cum uxore, ac liberis toleraret ; uni ex ejus filiis nomine Nicolao officium Custodis aqua, ut ajunt , Felicis, annuosque sexaginta scutatorum nummorum reditus concessit : alteri autem Dominico Antonio ad Ecclefiasticz vitz institutum propensiori, annuos pariter sexaginta scutatorum reditus ex solvendis pensionibus benignissime largitus cft. Luculentam igitur Summi Pontificis munificentiam posteritas omnis intuebitur, aternisque laudihus prosequetur : unde & Principes exemplum petant justissima commiserationis, benignitatisque in cos, qui propter rerum vicifitudines ex amplifsimis opibus ad summas miserias nulla quidem sua culpâ, aut improbitate commeritas deturbati funt: ram probe exer-& ii , qui sedulam, fidelemque operam reipublica cent suis in inpræstant , certissimæ spei atque fiduciæ in Princi- fortuniis humapum humanitate & clementia collocandæ; qua aPrincipe possut afflicas fortunas fuas , ut par eft , levatum iri con- praftolari. fidant.

nitatem, opemą;

Quo pacto provisum fuerit, nè boves colendis agris in posterum deessent.

### CAP. X.

Boves in Italia ad arandum apprime neceffarii.

Nterea temporis propter bovillam cladem agrorum sterilitas, civiumque fames jure ac meritò eventura timebatur ; præsertim quòd nostris inregionibus ob foli tenacitatem, atque duritiem terra non nisi bobus versari, & conseri potest; cùm in variis Germania, Galliaque provinciis vel afini, vel equi ad glebas proscindendas aratro subjugan. tur: nam mollior illic humus facile quovis conatu finditur ac dimovetur. Itaque boum interitus populis illis non tantum exitium afferre folet, quantum Italis, apud quos corundem strages non carnis folum, & lactis inopiam, verum frumenti etiam. Penurix metus garitatem secum trahit . At enimyero, nè quid in-Principis vigi-lantia discussus terim res agraria detrimenti caperet, fummo studio provisum est, gravissimosque omnium metus curafque discussit una Principis vigilantia atque prudentia. Ac primò quidem Illustrissimo Præsuli de Judice diligentissimo Annona Prafecto datum est negotium, ut sub hyemis initium ruriculas boves, ac juvencos colendis agris idoneos è montanis pascuis ad mariin plana deducii tima traduceret ea adhibita cautione, ut ne ulla in prata five prædia, in quæ vel minima caderet suspicio, & consulari tantum vià devitatis omnino diver-

ticulis agerentur. Idemque præterea, ad quem pro fuo munere agraria artis curatio in latissimis Cornetanis campis bubulo cateroqui pecore refertissimis pertineret, modos omnes excogitavit, quibus illius ditionis spatia à quavis pestis labe vindicaret, cum

cít.

Quam caute boves è montibus fint .

armen-

armenta è montibus in plana deducerentur. Ante igitur quam illuc pedem inferrent per quadraginta dies, ut mos obtinet, finibus arcebantur, explorandi scilicet gratia, num in iis pernicies aliqua lateret.

Præter hæc dispositi sunt ingenti numero custodes , qui potissimum ad Magni Hetruriæ Ducis, quin etiam ad Nursia, Cascia, aliorumque oppidorum viciniam excubarent . Harum autem rerum perficiendarum labor atque cura Rectori Artis agrariæ in Cornetano territorio injuncta est : quem sane Ager Corneta-Rectorem Romanus Annona Prafectus legere con- lenfis &c. impefuevit. Iis itaque rationibus atque consiliis non dito ingressu af-Corneti solum, sed & Montis Alti, & Centum Cel- fectorum boum, larum agri ab omni luis periculo prorfus immunes nis. fuerunt . Quod non finè ingenti providentia commendatione memorare debemus.

Verum, cum nihilominus in Latio malum ingravesceret, Sanctissimus Pontifex eidem Illustrissimo Præfuli de Judice mandavit, ut quantam maximam posset curam adhiberet, qua illata Agraria rei, vel inferenda per hanc contagionem damna farciret, ac

propulfaret.

Hic igitur egregius Summi Pontificis Minister Summa Vacca-25. Septembris anni 1713. de vaccarum albarum Annona Prafefingulis in prædiis verâ fummâ intrà mensis spatium aum deferri juad se referenda Edictum [a]promulgavit, vetuitque, betur. ne quis boves ad arandum idoneos venderet, eme- num. VII. retque cædendos in lanienis; nève Romanis agris educeret : atque ita ad usum revocata est Pauli V. Pont. Max. [b] Sanctio, quam motu proprio in corum [b] Pauli V. de gratiam edidit, qui non folum prope Urbem, verum non matiandis boetiam in Latii, Campania, maritimifque provinciis 810 renovata. agriculturæ dant operam: quo planè in decreto illud qua inferitur einter extera de vaccarum fœtura ad boves ruriculas nunciato Edito fup-

## DE BOVILLA PESTE

xxv. vituli quottum vaccis ferventur.

laniis vendátur.

supplendos observatione degnissimum est. Jubentur Lex prodiit, ut enim armentorum domini ex quoque centenario annis aratro ad- vaccarum numero vicenos quinos vitulos ad agromovendi ex cen- rum culturam quotannis educere. Quod hoc quoque tempore omnibus imperatum est: cautumque præterea fuit, nè codem anno vitulæ à lacte jamdepulfæ(vulgò affeccaticcie) quæ videlicet in fequen-Similiter ne ju- tes annos utero concipere, & fœtus renovare pofniores femina funt, ullo modo ad Ianienam ducerentur: quinimo eodem Decreto interdictum, nè cui liceret aut extrahere, aut vendere lactentes vitulos, atque etiam juvencos bubalos, nisi impetrata priùs facultate ab Illustrissimo Annonæ Præsecto. Ita sanè non levis boum aratro admovendorum jactura prohibita eft.

Caterum ejulmodi Edicto excepti fuerunt boves Emeritos, & impotentes tantu- emeriti, vel alia de causa ad arandum prorsus inepti, modo boves ma- quos mercatoribus, ac laniis vendere licitum erat. Standos effe fta-

tuitur .

Quid praterea in Prasulum Conventu fuerit discussum ad impendentem ex boxilla clade Annone caritatem avertendam.

## CAP. XI.

Um multa, ut fuperiori capite innuimus, ex uno boum interitu accepta detrimenta fequuturos in annos magnam rei frumentariæ penuriam mina-Quid actum fit rentur; idcirco VIII. Kal. Februarii anni MDCCXIV. apud Illustrissimum Præfulem Bancherium S. Consultæ à Secretis de subsidiis populo ferendis, malisque propulfandis diligenter actum est : summa enint corundem animalium paucitas, magna agricolarum ad novos emendos boves inopia, ipforum dominorum

in convetu apud Illustrifs. Bancherium .

rum attritæ quoque fortunæ propter fuperioris anni horrea penè exhausta, atque innumeras lites prædiorum dominis à colonis illatas omnium animos

suspensos solicitosque tetinebant.

Primum itaque co intetu non defuit qui cenferet coemendos esse à Principe boves aratris mox subjiciendos: abíque enim novis bobus fementem nullo modo inchoari posse putabat ab iis, quos corundem clades perculerat. Sed hac rejecta fuit sententia, Exploditur. non solim quod inter eos, qui bovillam stragem paffi fuerant, multi erant divites, ac Magnates, qui boves proprio are fibi pariter, & colonis poterant, & debebant comparare; verùm etiam quia, tametsì pro pauperibus duntaxat coemptio facienda effet, hæc procul dubio impenfa, cum non minoris, quam 200. millium scutatorum futura effet , publicum grarium jam satis labefactatum fine ulla Pontificis laude, ac subjectorum beneficio exhausisset : cum certum discrimen impenderet, nè armenta longinquis è terris huc deducta ob pestem nostris in agris nondum extinctam interirent .

Alii præterea consentaneum rationi duxerunt, ut superstites boves , qui trahendis plaustris, & curri- tia , Boves plaubus passim adhibentur (funt enim non pauci ejus strarios aratro generis, quibus clades illa pepercit) aratris ctiam fubjugandos. admoverentur : habuissemus profectò multa, caque laboribus affueta juga; cùm alioquin ad usum plaustrorum bubali pariter, atque equi facile substitui poffint .

Utile quoque confilium expoluerunt, qui, cum. Tertis Sentenomnibus compertum effe noverint, plerisque ea tia, Cogendos calamitate ad colendum Romanum agrum vires elle dominos ad ademptas; ideo fingulos illorum dominos ad feren- culta jugera. dam eam saltem camporum partem, que ab agrico-

Prima fententia. Coémédos à Principe boves effe , & Agricolis distribuédos .

lis conductoribus subigi mollirique nequiret, adigendos, urgendosque existimarunt. Nam, cùm ipsa terra ad alendos homines data sit, æquum pariter eft, ut qui plus telluris habent, plus etiam comparandis rebus ad hominum victum vitamque necessariis teneantur.

Quarta Sententia, Majorem folito jugerum\_ in intactis regionibus numerum à Dominis excolendum.

Erat etiam qui arbitraretur, in Ecclesiasticis propiùs Urbem ditionibus, quas bovilla pestis non afstixit (fuit verò Cornetanus potiffimum, Centumcellanus, & Montaltinus ager ) folito majorem numerum conferendorum jugerum hoc anno dominis suis affignandum,compensandi scilicet gratia defectum. illorum, in quibus boves desiderabantur : atque hac in re plurimum elucere potuisse Principis charitatem,& munificentiam, ut imperio subsidia jungeret .

Quinta Sententia de ftatuentio relicitur .

Nonnulli verò negotium altiùs repetentes ejusmo: di pretium in fingulas frumenti menfuras nostratibus do frumenti pre- rubla judicarunt effe statuendum, octonos scilicet scutatos nummos : nam tametsi pistoribus minori lucro ea res cessura foret ; frumentariis tamen , & colonis animos crectura effet, ut latiora camporum spatia consererent colerentque. Ea tamen opinio nullo modo probata est: nusquam enim gentium id fieri solet; cum pro anni proventu carius, aut vilius frumentum esse consueverit : tum quod egentibus pistoribus calamitosum id futurum erat.

Omnes autem in id consenserant, supplicandumesse Pontifici, ut sux munificentix thesauros aperiret, opportunè scilicet subveniendo agricolis: quod Edicta, quibus à Clementissimo Principe facilè, ut mox dicemus, jubentur agricola colendorum impetratum fuit . Interim verò die 30. Septembris agrorum spatia fuperioris anni 1713. nec non die 23. Januarii anni 1714.Edicta emanarunt ab Eminentissimo Cardinali Camerario, atque ab Illustrissimo Annona Praside,

fignificare. Vide Edicta in II. Parte u. IX. 63 n. XIV.

tuno

tum ad agrum Romanum, tum ad districtum, ut ajunt, Urbis directa, ut unusquisque frumentarius conferret, & deduceret rationes suorum agrorum, sive jugerum, quæ ipfo jam autumno confeviffet, vel fub initium tunc instantis Veris mollire, atque oblimare, & in proximum autumnum conferere cogitaffet; ex firmis enim, ac ratis ejulmodi divisionibus facilè constaturum tum cui Principis beneficentia opus effet, tum vel maxime que nobis spes future messis affulgeret . Nam , si minora invenirentur colendorum agrorum jugera co anno ad ferendum destinata, quam ut inde suffectura Romano Populo messis colligi posset; tune quidem apud Sanctissimum Principem Romani Populi indigentia minimè fuisset reticenda. Neque sanè dubitabamus (experti jam aliàs nostris in necessitatibus propè divinam Sanctitatis Suz folicitudinem ) quin Pontifex omnium vota suis beneficiis esset præventurus : ex finitimis enim gentibus frumentum Romanis horreis inferendum citissime justisset. Illud utique tacito omnium. consensu firmatum fuit, ut, si quando frumentum aliunde effet transvehendum, potius ex Piceno, Ex Piceno poquam ex vicinis aliorum Principum ditionibus effet tius, & Flaminia coemendum ; hac enim ratione ad subjectos Sedi vchendum. Apostolicæ populos utilitas non exigua derivaretur: quod quidem eò faciliùs factu in posterum erit, quod quatuor circiter ante annos in Annonæ Romanæ angustiis ex eadem Picena provincia Illustrissimi Præsulis Nicolai Judice cura, ac diligentia frumentarii commeatus subvecti sunt. Que sanè rescum olim perardua, & maximis difficultatibus districta censeretur, per eximiam tamen ejusdem Præsulis solertiam tam feliciter expedita eft, ut successoribus ejus admirationi simul futura sit, & exemplo.

9 uid

Quid in peculiari Eminentissimorum Cardinalium Cœtu rursum ad annonam explicandam deliberatum sit .

#### CAP. XII.

P Oft hæc Sanctissimus Pater, cum ab Illustrissimo Præfule Bancherio accepisse (Illustrissimus enim Judice Annome Præfectus, cujus erat id ad Summum Pontissem referre, adverså valetudine decumbebat) rem inter ancipites, sustuantes que sententias verfari, continuò Purpuratos Patres, ac Præfules ad novum conventum vocari, ac Me quoque interesse justit IV. Nonas Februarii anno MDCCXIV. in. Ædibus Eminentissimu Gamerarii.

Cardinales, & Præfules aliquot huic negotio præpofiti.

> Quatuor autem Cardinales ad id confilium adhibiti fuerunt, videlicet

Eminentissimi Patres Spinula Camerarius .

Quinam fuerint.

Paracianus Imperialis Origus.

Queis sex Præsules adjuncti . Scilicet Illustrissimi Jo: Patricius Archiepiscopus Seleuciz, Summus Ærarii Apostolici Quæstor, quem Generalem Thefaurarium dicunt .

Ferdinandus Nuptius Archiepiscopus Nicznus Congregationis Episcoporum, & Regularium negotiis przepositz à Secretis.

Antonius Bancherius Protonot. Apostolic. Sacræ Consultæ, hujusque peculiaris Conventus à Secretis.

Nicolaus de Judice Cam. Apostol. Clericus, & Annonæ Præfectus, qui abfuit, adversa quippe valetudine impeditus.

Lconar-

Leonardus Ghezzius Cam. Ap. Clericus, & Abundanria Curator

Julius Imperialis Cam. Ap. Clericus, & Ædilium

Præterea tres Romani Patricii, Rei Agrariæ admodum periti; nempe

) Prior Varefius Bafilica

Illustrissimi D. D. ) Vaticanæ Can. Tiberius Cincius,&

) Marchio Angelus Gabriellus.

Facta igitur dicendi potestate, Illustrissimus Prasul Bancherius perspicue, eleganterque more suo cherii ad covenpræfatus eft : Sanctiffimum Pontificem paterna, qua tum præfatio. subjectos sibi complectitur pietate, & charitate flagrantem mandare, uti consociatis omnium tum Eminentissimorum Patrum, tum quotquot ibi adesfent Illustrissimorum Virorum consiliis, studiisque, publicæ incolumitati quoquo modo prospiceretur. Monitos autem nos velle, nè ea ratione, & via procederet deliberatio qua unius vitandi periculi gratia in multa fimul offenderemus incommoda.

At quoniam non vanus nobis impendebat metus; scilicet quòd ob illatam, graffantemque adhuc in-Latio boum perniciem, aspirante jam veris initio, destinata futuræ sementi agrorum jugera vix molliri, ac subigi possent; totius orationis Summam Illustrissimus Praful ad duo quafita revocavit.

Primum quidem, an Domini ad colendos agros Orationis Sumacompelli deberent, quos miserrimi aratores accepta I. An Domini boum clade per seipsos colere prohibebantur. Quod agros arandos. fi ita visum fuiffet , utrum ad eam folum partem, II. An pretium quam colonis eo anno conferendam locaverant; an frumento conftiverò ad as , & libram, ita ut qui majorem agri mo- tuendum . dum poffideret, latius etiam ferere teneretur .

Alte-

Alterum verò an ad erigendas tam colonorum, quam Dominorum spes frumenti pretium ad certam pecuniæ fummam constituendum effet, quæ culturæ fumptus potuisset compensare . An aliter colono-

rum paupertati succurrendum .

Post hæc data est unicuique dicendi copia quidquid in re tanti momenti necessarium, aut opportunum fore existimaret . Multaque, ac longe diversa. in eâ disputatione jactata sunt; sed nè longum faciam, omnia subtiliter persequendo, hæc præcipua delibe. rationis capita enarrabo.

Quid de hisce rebus deliberatum fit .

I. Neque Dominos , neque Conductores, neque agricolas ad ruftica opera facienda compelli debere, neque frumenti pretium statuendum.

II. Alliciendos tamen omnes lucri spe, ac Princi-

pis permissu tribuendam gratis iisdem facultatem extrahendi peregrè quintam collectarum frugum. partem : modò tamen triticez mensurz, vulgò rubli pretium scutatos nummos septem non excesserit.

III. Rogandum præterea obsecrandumque Sanctiffimum Patrem, ut ad exemplum Motus proprii Pauli V. Pont. Max. novum promulget Edictum., jubeatque apud Sacrum Pietatis Montem, ac Nummulariam Mensam S, Spiritus in Saxia scutatorum millia quinquagena utrobique deponi, ita ut agrorum Dominis, conductoribus, aut agricolis quantum cuique opus fucrit, tribuatur. Et quoniam nonnulli, quod sæpe accidit, per summam fraudem, ac malitiam vel egestatem fingere, vel publica subsidia inpravos usus vertere poruissent; idcirco in eam sententiam ventum fuit, ut Sanctissimus Pontifex lectiffimorum Virorum cœtum ad imitationem Pauli V. institueret, in quo diligenter expenderentur singulorum, qui pecuniam accepturi forent, conditiones,

cautionesque præstandæ. Huic autem negotio præficiendos Thefaurarium Generalem , Annona Prafectum, Abundantiæ Præsidem, Archinosocomii S. Spiritus in Saxia Præceptorem, in locum scilicet To: Baptista Costaguti, cujus in Motu proprio Pauli V. fit mentio, & R. C. Apost. Commissarium .

Hæc porrò confilia prid. Nonas Martii per Illuftriffimum Annona Prafectum ad Sanctiffimum Pa- Summum Pontitrem relata, quanquam Pontifex ferè omnia proba- ficem approbata, verit, cadem tamen maturiùs, atque accuratiùs difcussit, ac limatissimo suo judicio perfecit. Itaque fequenti capite figillatim exponemus quid quoque modo effectum sit, ut exoptata omnibus securitas redderetur .

Agricola ad faciendam Sementem in annos prasertim 1713. 1714. à Summo Pontifice præmiis incitati : pecunia iis præbita mutui nomine: nova iisdem beneficia concessa. Opportuna ratio antevertende arationis proponitur.

## CAP. XIII.

E A porro magis magifque in dies Sanctiffimi Patris animum cura, atque folicitudo versabat, conserendorum scilicet agrorum in venientes annos, fervandzque rei frumentariz, quippe in qua publica falutis cardo verteretur. In hanc igitur cogitatio- Quid confliue nem intentus, & multa in mandatis dedit Illustrissi- tifex ad fervanmo Annonæ Præfecto, qui omnia diligentissimè est dam rem fruexecutus, & rem tanti momenti Purpuratorum Pa- mentariam.

trum,

erum, ac Præsulum, de quibus superiùs mentionem fecimus, judicio permisit. Quamvis autem omnium animi imminentis exitii metu ad celeriores deliberationes erecti severissima aliorum Principum Edica spectarent, quibus illi se militari more animadverfuros minitabantur in cos, qui non intrà paucos dies consevissent agros suos; cum tamen Benignissimus Princeps tutiora, atque humaniora confilia prætuliffet, in hanc sententiam publica cum laude discessit.

butione Agricolæ allecti .

Ac I. quidem ut ad faciendam sementem excitarentur agricola, promissa egentioribus copiosiore frumenti distributione ex Annone horreis, aut concessa iisdem extra Romam coëmendi facultate .

II. Ut qui agros incultos habuissent, eosq; sub annum 1713.conferere nequirent,ante diem 20.0cob. Qui agros confe- ejus dem anni Illustrissimo Annonz Przfecto nunciare juberentur: ita ut aliis opportune locari poffent. Quod fi neque Dominus, neque Villicus eam Vide Edida Par- rem fignificallent, haud ullum fe ex agris fuis emolumentum percepturos sperarent. Quinimmo villicus Annonæ Romanæ, quasi cum eâ initis conditionibus, integrum vedigal mulde loco persolveret, quod cateroqui Domino foluturus fuiffet. Is verò, qui subigenda novalia, vulgò maese, aut culta przdia conduxisset, dimidium tantum Annone dependeret, caterisque fructibus tanquam propriis uteretur .

> Si qui verò sibi faciendæ sementis potestatem non esse renunciassent; similiter aliis prædia locarentur : & Dominis quidem à Conductoribus dimidium vectigal penderetur : ipsi verò agricola omni prorfus onere, & conventionis vinculo, vel jureiurando obstricti solverentur.

Dominis autem, & Colonis conferere agros fuos detre.

rere nollent fignificare jubento II.n.IX. O XIII.

detrectantibus Illustrissimus Annone Prafectus cura, impensisque ejusdem Annona neglectos agros con-

ferendos susciperet .

Quod ad cultos autem agros spectat, omnia inintegro relinquenda, nec quidquam innovandum censuerunt. Qua de re ab Annonz Przfecto 30. Septembris 1713. editum est Decretum, quod exhibemus part. II.

Num. IX.

Caterum insequente anno 1714, cum saviret adhuc peftis, jam vertendorum agrorum in venientem Mutua pecunia. 1715. tempus appetebat . Igitur Sanctissimus Pater, bus ad boyes equò animos adderet agricolis ad ftrenuam Reipu- mendos. blic w operam navandam, Annone Prefecto mandavit, ferret opem [a] miferis, mutuamque daret pecu- [2] Vide Edidum niam, solvendique Annonz debiti diem prorogaret. Quin etiam Pauli V. Pont. Max. Bullam motus pro-

prii, de qua superiùs, confirmavit. Deinde verò ampliavit, auxitque concessa jampridem agricolis beneficia ac privilegia. Præterea laudatum jam fuadentibus Cardinali-

bus conventum instituit, in quem Illustrissimos Præfules Thefaurarium Generalem , ejufque Commissarium, Annona, Abundantiaque Prasectos, & Archinofocomii S. Spiritus in Saxia Præceptorem cooptavit, iifque potestatem fecit præbendæ aratoribus pecunix mutui nomine ad glebas scindendas, aliaque opera rustica facienda in annum insequentem 1715. Quapropter in eam rem quinquagintascuratorum millia in Sacro Pictatis Monte, totidemque altera in S. Spiritus Nummularià Mensà deponi: nec ullum ab agricolis pignus, ut aliàs à Paulo V. Nullum ab Agripræscriptum fuerat, exposci justit; nè quid impedi- colis pignus camento foret, quo minus omnia quam citiffime ad prum optatum exitum perducerentur . Delectis tamen

hifce

hisce Patribus ad Pauli V. Pont. Max. exemplum curam imposuit exquirendi singulorum conditiones,

necessitatesque, & cautiones, quas afferrent subsidium rogantes : quibus deinde facta ab Annonæ Præfecto potestate ad operas conducendas, & emen-

dos boves pecunia suppeditaretur.

Quz infaper benencia agricolis conceffa.

Ad hæc Benignissimus Pater novum plane ac fingulare beneficium agricolis contulit : quandoquidem iis quintam percipiendarum frugum partem deducto semine è Romana ditione extrahendi facultatem dedit , remisso insuper consucto quinque juliorum denariorum vectigali , quod Paulus V. Apostolico Ærario attribuerat . Neque quidquam tunc de pretio statuendum putavit, sed in præsens tempus cognitionem diftulit, cum ex variis rerum casibus consilia capienda essent. Hæc autem omnia fusiùs explicata videbis part. II. ubi integra, quæ ad rem spectant exhibentur Edicta .

Vide Edida num. XVII. & XVIII.

Qua ratione fe-

Verum animadvertens paulo post Illustrissimus metes facte finte Annona Prafectus imminutum adeò boum numerum, ut deessent qui glebas aratro proscinderent, nec Dominos concessa sibi pecunia ad novos emendos uti velle : nam decedentibus bubus, quod frequentifimum erat, verebantur nè ea sibi beneficia no. xæ futura esfent;ita singulari,atque admirabili planè consilio rem tot, tantisque impeditam difficultatibus pus optimo con- explicavit . Nimirum arationis tempus sesquifilio praventum mense propemodum anteverti, hoc est à Septembri, postquam egentioribus agricolis boves suppeditati fuissent, manum operi admoveri justit . Is autem in ca re ordo fervatus est; ut scilicet boum juga, quæ unum aliquem agrum excoluissent, ac feriari aliàs confueffent, cateros etiam è vestigio mercede conducta excolerent . Hac igitur ratione sementes fummo

cft .

fummo ordine fa&z funt, atque exeunte Novembri mense propemodum absolutæ non minori quamantea agrorum latitudine, coque cum fructu, quem nemo hodie non admiratur; ut ubi in Latio bos non erat , tamen plurima fegetes [a] fuerint , cum forti- [a] Proserb.c.14. tudo jugorum desideratam multitudinem suppleviffet .

Quibus regulis exortæ lites propter bovillam. pestem inter agricolas, ac Dominos de minuendo prædiorum vectigali, 😏 refeindendis locationibus, alieque interpascuorum Dominos, En Pastores composite fint .

#### CAP. XIV.

Oftquam hæc omnia Sanctiffimi Patris juffu recte, atque ordine administrata fuerunt ad afflictas cum rusticorum, tum Dominorum fortunas sublevandas ; ejusdem Summi Pontificis auctoritate agitari copta funt confilia, quibus exortæ inter prædiorum conductores , & Dominos lites tollerentur . Maxima verò, gravissimaque de minuendo pretio, rescindendisque locationibus contentio exarserat: quapropter Beatissimus Princeps ejulmodi caulas à quibulvis judicibus avocavit, earumque cognitionem ad Illustrissimos Præsules doctrina similiter, atque existimatione in Romana Curia magni nominis , tanquam ad Judices Commissarios rejecit . Alia instituta est Fuerunt autem delecti Archiepiscopus Seleuciæ Ge- dijudicandas Doneralis Thefaurarius, Cyriacus Lancetta Sacra Rota minorum, & Co-Auditor, & Nicolaus Judice Annona Prafectus, apud lonorum lites.

quos adempta omni provocatione, remissoque litigantibus honorario, quod causa cognitoribus sententiæ jure deberent, æquo judicio res statueretur . Hi ergo antequam quidquam aggrederentur , Exemplar Edi-10. Martii 1714. emiserunt Edictum, quo agrorum,

&i , quo citantur litigantes, exhi- & prædiorum Dominos, Conductores, Agricolas, num. XVI.

betur Part. Il. aliofque, quorum intererat, cujulvis ordinis, & conditionis Romam ad causam dicendam, aut per fe se, aut per Procuratores suos evocarunt. Si qui autem intrà proximos decem dies non adfuissent, nihilo fecius fe de eorum causa cognituros judica. turosque profesti funt .

Decretum non effe locu refeiffioni locationum.

Demum auditis prædiorum Conductoribus, ac Dominis, decreverunt locum non effe rescissioni locationum: minuenda tamen onera iis, qui damnum cepissent, modò se æquum bonumque habere in fingulis casibus demonstrassent. Et quidem conftabat boum interitu haudquaquam deperiiffe prædiorum fubstantiam; cum gramen integrum remaneret, quo commodè atque opportune Conductores uti potuissent ad alius generis pecudes, equos fcilicet, verveces ovesque pascendas . Iis itaque rationibus magno cum Dominorum, & Agricolarum commodo lites omnes, ac negotia decisa funt, aut amicè transacta.

bus obviám itum fit .

Sed quoniam plerique Coloni versutiis suis, ac Quo patto Con- fraudibus veritati tenebras offundere ut fieri affoductorum fraudi- let, conabantur; quippe qui sæpe numero boum exitium causati funt , ne debita jam ante pestis initium vectigalia penderent; propterea judices accurate distinxerunt tempora, solvendaq; sinè ullà controversià Dominis stipendia repræsentari justerunt;cæterasque contentiones è statutis antea regulis dijudicarunt.

Ad hæc sub initium, atque in progressu bovillæ pestis pestis non leves quoque altercationes inter pascuo- Lites inter Pasrum Dominos, & pastores armentorum exarserunt : cuorum Domidum hi ineunte hyeme depulsa à montibus pecora sub hyemis iniad mollius cœlum, tepidioraque vallium, & cam-tium. porum in Latio pascua deducerent . Illi enim semitarum, & transversorum callium iter pastoribus intercludebant; nè ex infectis bobus ad suos quoque contagio derivaretur: nec secus ii, qui ad mare pascuis utebantur, longiùs inde novos, extraneosque armentarios proturbabant; ita ut a nemine reciperentur: quod magno istis erat incommodo, nec minori pecoribus, ac Reipublicæ detrimento.

Ad dirimenda autem ejulmodi certamina decre-Ad dirimenda autem ejulmodi certamina decre-tum est I. ut per Consulares vias, & quam citissime subjets fint. agerentur armenta, nè interiores à lateribus objectæ regiones fortè contagio polluerentur: 1 100 suc

II. Si res ad concordiam adduci posset, ita ut pascuorum Domini externos pastores amicè reciperent; id quidem laudandum, neque ullo decreto opus effe . Quod si pertinaciter obsisterent, qui latiora pascua possidebant, certum in iis spatium determinare cogebantur, quod advenis paftoribus mercede locarent.

Eædem porro contentiones exeunte vere , ac per Similes altercaæstatis initium in reditu ad Montana serebantur . tiones in reditu Sed iisdem regulis obviàm itum est, litesque com- ad montana sepolitz. Hoc itaque pacto turba omnes in tranquil- data funt . lum redacta funt.

Bovilla pestis exitus intra IX. mensum intervallum, & pecudum peremptarum Summa.

#### x v: C A P.

remissio intrà fpatium IX.men-

Ejusdem pestis TT quoniam eò ventum est, ut bovillæ pestishistoriam, quod ad politico-legales cautiones, pertinet absolverimus; non abs re fuerit subtexere que fumma peremptarum pecudum colligi posto videatur. Quis enim certain omnino exploratamquæ mortuorum boum rationem,ubi tot fraudes,tot etiam casus decedentium abditis in sylvis, vallibus, ac fluminibus, habere potuit ? Certum utique eft Aprili mense insequentis anni 1714. acerbissimam cladem penitus cessavisse novem scilicet mensium spatio, cum ea ad nos è Campaniæ finibus Augusto mense præcedentis anni fuerit importata. Deus fiquidem Summi Sacerdotis precibus ardentissimis exoratus recondidit in vaginam gladium, quem ad fcelera nostra vindicanda distrinxerat : itaut Majo mense nullum usquam hujus pestis vestigium appareret, que non integrum quidem annum Romane ditionis armenta populata fuerat; cum cateras gentes fævissimè diutissimèque vexaverit ; immo verò apud Transpadanos nondum extincta sit. Quod sanè beneficium singulare admodum, ac præter spem à nobis acceptum eximiz Sanctissimi Patris pietati erga Deum, benignitati & providentia erga suos absque dubio tribuendum eft.

Summa verò absumptarum ejusmodi morbo pecu-Epidemia fzviéte quot circiter dum novem mensium spatio tricies mille circiter boves interiorint capita capita colligere videtur : quandoquidem corunnumerus, quæ duntaxat Illustrissimo Præsuli Imperiali à XIV. Kal. Octobris, quo die hujus negotii curationem suscepti, significata sunt, 26252. conficit, ut videre est inferius, ubi exactam corum rationem exhibemus. Quòd si illa adnumeres, quorum interitus ab initio pestis Abundantie Præseco nuntiatus est, aliaque innumerabilia quæ in censum minime relata sunt, haud hercele longius à verò lace sum aberrare videbitur.

Numerus pecudum ejufmodi lue interemptarum , qua ad eundem Illustrissimum Prasislem Imperialem delata suns .

Summa cadaverum in fingulis boum speciebus, que Illustrissimo Imperiali innotuerunt.

| 1                             |        |
|-------------------------------|--------|
| Boves agricolæ, ac jugales    | 8466.  |
| Vaccæ albæ                    | 10125. |
| Vaccæ rufæ                    | 2816.  |
| Tauri                         | 108.   |
| Juvenci                       | 427.   |
| Vetuli, atque emeriti boves   | 451.   |
| Vituli                        | 2362.  |
| Vituli ex bubalis orti        | 635.   |
| Bubali tam femina, quam mares | 862.   |
|                               |        |

Summa 26252.

# PARTIS PRIMÆ ... ANACEPHALÆOSIS.

jus Operis.

TIsi tandem hujus historiæ exitum perscribamus, haudquaquam perspicue docebimus posteros Propositum hu- (quorum gratia laborem suscepimus) quanam ex allatis prasidiis prosperè cesserint, eventuque ipso comprobata fint, quænam secus : ut, si quando opus fuerit, opportunioribus uti possint : hunc eninfructum ex ejusmodi opere perceptum iri speravimus. Non ingratum itaque Lectoribus nos facturos arbitramur, fi coronidis loco summam, ac spicilegium faciamus corum, quæ huc ufque sparsim à nobis aut enarrata, aut prætermissa, aut leviter duntawat adumbrata fuerunt .

> Quoniam igitur à bovillà peste hæc infortunia. timebantur.

Mala, que ex bovilla contagione ortum haI. Pernicies armentorum omnium.

II. Hominum pestilentia ex cadaverum fanie, ac fætore.

III. Carnium penuria.

IV. Difficultas citò reparandz cladis armentorum .

V. Demum Annonæ caritas.

Sublato commercio pestis inhibita.

Primo quidem severissimis legibus obviàm itum est, quibus mutua societas, & commercium cum infectis regionibus , & bubilibus interdicta funt : atque adeò hercle profectum, ut non folum multæ Ecclesiastica ditionis provincia, verum etiam non pauca in Latio, ubi debacchata est lues, armentacommuni calamitate fuerint intacta.

Secun-

Secundo autem provisum est summa sedulitate, ac Celevices sepul-diligentia quam citissime, altissimèque sepeliendo dis boum cadacadavera. Nam pellium, adipisque detractio præ- veribus cautum terquam quod latius mali femina spargit , in causa eft ne in homines eft, ut diutius cadavera in aere detineantur; qui peftis invaderet. proinde putidis, infestisque vaporibus contaminatur.Id itaque celerrime comburendo, aut sepeliendo, aut in altum mare eadem deportando vitatum eft.

Quod ad tertium attinet, nemo propemodum carnium fenfit penuriam, caritatemve: agebantur Ut carnium peenim ex Umbria, & Cornetana regione boves, quo- nuria devicata. rum magna quoque vis in Latio pestem effugerat : fuerit. tum ingens præter solitum fuit agnorum, & vervecum copia, quorum greges extra omnem periculi

aleam politæ fuerunt .

Quarto. Mirum sane eft , ut extincta pestilentia confluxerint undique armenta ad exhausta bubilia Vitterum bubifrequentanda: ita ut nihilo nunc minor, quam antea lia armentis frebubuli pecoris multitudo campos, prataque nostra quentata. depascatur. Etenim non solum finitima gentes multo plures quam antea boves in Latium compulerunt ; quod ubiq; locorum, in quibus mercium penuria laboratur,ulu venire solet: edictum quoque sapienter fuerat, nè vitulæ anniculæ cæderentur; immo verò ut certus vitulorum numerus fingulis in armentis educaretur.

Quinto. Diligentissimè sementes facta, præstantiffimoque prævertendæ arationis confilio annona arationis tempus fervata eft; ita ut in Agro Romano tanta strage per- sementes facta, culso vilior longè sit, quam in Piceno hoc, quo ut antea. scribimus anno 1715. cum tamen ea regio bovillæ

calamitatis expers fuerit. His ergo rationibus in eum locum res deducta est, ut nihil, Deo bene juvante, timendum supersit .

## DE BOVILLA PESTE

niftrorum .

Laudes Summi Qua in re singulariter eluxit Sanctissimi Principis Pontificis, & Mi- non modò prudentia, ac perspicacitas penè divina : verum etiam fumma benignitas, ac liberalitas insubjectos sibi populos; quos ut è fati propè faucibus eripuit depulsa contagione, ac re frumentaria restituta; ita tot, tantisque beneficiis cumulavit, ut nullo unquam tempore majora, aut paria fuerint desideranda. Neque merita laude fraudandi sunt Eminentissimi Patres, Illustrissimique Præsules, qui incredibili vigilantia, studioque tantarum rerumadministrationi præfuerunt .

Illud verò minimè reticendum, fed posterorum memoriæ commendandum videtur ; multa scilicet

quæ in conventibus proposita, digesta, ac decreta. diligentiores nos fuerant, quanquam tunc faluberrima existimarentur, facit, ac fervat . tamen ipfa faventibus superis locum non habuisse .

Quod quidem etsi mirum nonnullis videri possit; eo nihilominus edoctus fum rem fanè, quam passim cum in Civilibus, tum in Medicis negotiis veriffimam comperi : scilicet minora semper nobis obvenire mala, quæ opportune, folicitèque formidavimus. Timor enim affiduè vigiles, cautos, & in confiliis capiendis diligentiores nos facit; quam cum nimia confidentia in rebus agendis ignave, improvidèque versamur. Est enimvero præsentior Deus

[a] Hemiliar. diligentibus, negligentibus abest, ut de Vinez Dolib. 9. in cap. 20. minicæ cultura ajebat [a] Ambrofius . Luce .



# DISSERTATIONIS HISTORICÆ

## BOVILLA PESTE PARS II.

In qua continentur Edicta ad contagionem', er rem frumentariam pertinentia.

PROOEMIUM.



UANDOQUIDEM hujusce contagionis historiam, ac rerum gestarum seriem quanta maximâ potui diligentia atque accuratione pertexui ; partitionis ratio, quam hujus operis initio propofui, nunc postulat, ut Summi Pontificis, Sacræque Consultæ, ac Mi-

nistrorum Sanctiones atque Edicta, que carptima pro re natâ superius attigi, hoc loco integra, iisdemq; quibus concepta funt, verbis adscribam . Et quidem hanc operam Posteris nostris fructuosissimam fore censeo, ut, si quando similis clades in corum tempora inciderit (quod omen DEUS Opt. Max.in Chris flianx, & Catholica Religionis hoftes avertat ) hac sibi Decreta veluti exempla proposita habentes, istinc aut extinguendæ luis, aut propulsandæ penuriæ rationes, remedia, ac certiffima documenta poffint repetere, Licet enim illa in Romana ditione ingentem stragem ac vastitatem fecerit, nihil est tamen, quod eam cum caterarum regionum calamitate contendas, sive pestis acerbitatem, acceptumque detrimentum, five temporis diuturnitatem spectes : fiquidem nec bonarum carnium inopia, nec frumentorum caritate laboratum est. Hasce nimirum incredibiles, ut tum erant tempora, felicitates Romano Populo attulerunt in primis diuturna preces Sanctissimi Principis, deinde indefessa vigilantia, & paterna benignitas : hie fuit sapientissimorum. ejulmodi decretorum ; corumque observantiæ fructus, hæc utilitas aliis omnibus anteferenda. Non immeritò igitur hic eadem sub unum conspectum damus; & sanè non folum co temporis, & argumentorum ordine digelta, quo edita fuerunt; verum etiam vernaculo impressa sermone, quo primum concepta funt, ne quidquam immutetur: præsertim cum Italica lingua exteris, penè omnibus latinè scientibus facillime intelligatur, & nemo fere inter eruditos fit, qui ejuidem fcientiam foleat prætermittere . Ac primò quidem, cum ca jam proposuerimus Par.I. Cap.IV. quæ ad opem divinam implorandam à Sanchistimo Patre peracta fuerunt , exscribemus modò quæ ab humana potiffimum prudentia, & charitate Pontificis petita ad arcenda, aut vitanda contagii mala contulerunt. Secundò autem, quæ ad restituendam etiam rem frumentariam, & agrorum eultum ex Principis maxima liberalitate profluxerunt.

Interdicitur nè ex lue notatis Provinciis boves Romam adducantur.

Num. I.

## E D I T T O

FABRIZIO del titolo de'SS. Giovanni, e Paolo, della Santa Romana Chiefa Prete Cardinal Paulucci

Ilatandofi sempre più secondo gli accertati rincontri, che fe ne banno, l'influenza del mal Bovino in varii luogbi della Provincia di Marittima,e Campagna, la Sacra Confulta, che sopraintende alle materie di Sanità per impedire che si orribile flagello non abbia più funesti progressi , dopo aver fatta matura ristesfione a'provedimenti necessarii da prendersi in un affare di tanta importanza, con l'approvazione della Santità di Nostro Signore ordina , e vuole per mezzo del presente Editto che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado , e condizione , & in qualsifia modo privilegiata , & efente, ancorche Ecclesiastica, Secolare, e Regolare trasporti, o faccia trasportare dalla sudetta Provincia di Maristima, e Campagna, compresovi anche i Luogbi Baronali, Bestie Bovine, Vaccine, e Vitellame in Roma fotto pena della perdita del Bestiame, o altre corporali da estendersi secondo la qualità de i casi, e delle circo-Stanze sino alla Galera perpetua quanto agli Ecclesiastiei di sopra mentovati, & anche alla Vita quanto a i Laici . Anzi per maggior sicurezza si di Roma , che degli altri Luoghi, i quali sono immuni dalla medesima influenza, ordina parimente, e vuole che neffuna delle per76

persone di sopra espresse muova, o faccia muovere senza licenza di essa Sacra Consulta, o di Monsignor Presidente della Grascia detti Animali esistenti nell'accennata Provincia di Marittima, e Campagna da i Pascoli de i Territorii, dove presentemente si trovano sotto le già enunciate pene, le quali nell'istessa maniera s'incorreranno da chiunque terrà mano, e coopererà che dette Bestie s'introduchino in Roma, o che si muovino dai Pascoli di quei Territorii, ne i quali adesso si trovano. E perche si può temere che li Bovari , Buttari, e Custodi, che assistono alla cura, e governo delle Bestie infette, andando, o passando ne i luoghi, ove sono le sane, possino communicare l'infezzione alle medesime, non dovrà alcuno di loro sotto le pene comminate, come sopra, muoversi, o partire dalle Mandre, che governa, per trasferirsi alle sane, siccome quelli, che assistono alle Mandre Sane non dovranno in modo alcuno trasferirsi all'infette sotto qualsisia presesto, o colore, per ritornare poi al luogo d'onde sono partiti. E complendo finalmente alla publica salute nel corrente emergente della sudetta influenza avere esatta notizia d'ogni ascidente, e male, che potesse sopragiungere agli Animali sudetti esistenti nelli Procoi, o Mandre della Campagna di Roma la medefima Sacra Consulta ordina, e comanda a tutti i Padroni , Pastori , e Custodi de' medesimi d'invigilare con ogni attenzione, & oculatezza sopra la salute di detti Animali, e scuoprendo a questi qualche male, farne subito consapevole l'istessa Sacra Consulta, o Monsi-, gnor Presidente della Grascia sudetto, avvertendo che in caso di contravenzione, anche di semplice ommissione incorreranno nelle pene, come sopra, nè gioverà a'Pa-. droni allegare scusa, o ignoranza alcuna, con dichiarazione che il presente Editto publicato in Roma, e ne' luoghi soliti abbia l'istessa forza, come se fosse publicato

PARS II.

cato in qualunque Luogo dello Stato mediato, & immediato, e che affringerà ciascheduno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma li 16. Agosto 1713.

F. Cardinal Paulucci.

A. Banchieri Secretario.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum suit ad valvas Curix, in acie Campi Florx, ac in aliis locis solitis, & consuctis Urbis per me Jacobum Vasellum SS. D. N. Papa Curs.

Antonius Placentinus Magister Cursorum.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, MDCCXIII. Mortuorum boum pelles, aut carnes vendi probibentur, mandaturque ut integra cadavera sepeliantur.

Num. II.

## DITTO,

FABRIZIO del titolo de' SS. Giovanni, e Paolo, della Santa Romana Chiefa Prete Cardinal Paulucci

A Sacra Consulta, che sopraintende alle materie della Sanità, riflettendo a tutti gli accidenti, che possono esfere di detrimento alla publica salute, e particolarmente al grave pregiudizio, che può apportare alla medesima il fetore, che nasce non senza pericolo d'infezzione d'aria da i cadaveri insepolti degli Animali Bovini, che muojono della corrente morbosa influenza, com'anco il permettere che siano vendute, e mangiate le carni di tali Animali, e volendo a ciò dare opportuno provedimento con l'approvazione della Santità di Nostro Signore col mezzo del presente Editto ordina, e comanda che nessuna persona di qualsi vogli astato, grado, e condizione, & in qualsista modo privilegiata, & esente, ancorche Ecclesiastica, Secolare, e Regolare sotto le pene corporali da estendersi secondo la qualità, e circostanze de' casi sino alla Galera perpetua quanto agli Ecclesiastici, e della Vita quanto a i Laici, ardisca tanto in Roma, come in tutti i Luogbi, ove presentemente. regna tal morbofa influenza, di scorticare, o far scorticare i cadaveri degli Animali Bovini morti di simil mas le, e di confervare le Pelli delli medesimi, e molto meno permettere, che sian vendute, e mangiate le loro carni;

ma vuole che subito morti che saranno tali Animali , si debbano dai Padroni , Bowari , e Custodi de' medesimi sepellire, e far sepellire immediatamente intierise senza detrarne cofa alcuna in fosse profonde ricoperti con calce; nè gioverà a'Padroni degli Animali in caso di contravenzione allegare scusa, o ignoranza alcuna della. morte delli medesimi per non incorrere nelle pene comminate, come sopra, dovendo incaricare a i Bovari, Buttari, e Custodi ogni vigilanza, & attenzione per l'effetto sudetto, avvertendo, che trovandofiinsepolti i cadaveri di dette Bestie , si procederà anche contro i Vicini alie pene corporali ad arbitrio dell'istessa S.Consulta, parimente secondo la qualità de' case da estenderse fino alla Galera in perpetuo, per non aver data subito la denuncia all'istessa Sacra Consulta, o a Monsignor Presidente della Grascia . Con dichiarazione che il presente Editto publicato in Roma ne' luoghi soliti abbia la medesima forza, come fosse publicato in qualunque Luogo dello Stato Ecclesiastico mediato, & immediato, e che astringerà ciascheduno, come gli fusse stato personalmente intimato. Dato in Roma li 23. Agosto 1713. F. Cardinal Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum-Edictum affixum, & publicatum suit ad valvas Curix, in acie Campi Florx, ac in aliis locis solitis, & consuctis Urbis per me Ludovicum Capellum SS. D. N. Papx Curs.

Antonius Placentinus Magister Cursorum.

In ROMA, nella Stamperia della Rever. Camera Apostolica, MDCC XIII. Interdicuntur Nundine Boum, Vitulorum,

Num. III.

## EDITTO,

FABRIZIO del titulo de' SS. Giovanni, e Paolo, della Santa Romana Chiefa Prete Cardinal Paulucci.

Er non tralasciare nella corrente morbosa instuenza inforta negli Animali Bovini alcuna di quelle precauzioni, che possono preservare quelli, che ne restano finora illesi, si è risoluto dalla Sacra Consulta conl'approvazione della Santità di Nostro Signore di proibire con il presente Editto, che alcuna persona di qualsivogliastato, grado, e condizione si sia, ancorche Ecclefiastica, Secolare, e Regolare, & in qualunque altro modo privilegiata, & esente possa nell'imminenti Fiere di Grotta Ferrata, e Casa a Mare portare, o far portare. & introdurre Animali Bovini, Bestie Vaccine, o Vitellame sì in dette Fiere, che in vicinanza delle medeme, tanto per farne vendita, che per qualsivoglia altro pretesto, sotto le pene corporali da estendersi secondo le qualità, e circostanze de casi alla Galera perpetua quanto agli Ecclesiastici, & alla Vita quanto a i Laici, oltre alla perdita del Bestiame incaso di contravenzione . Con dichiarazione che il presente Editto publicato in Roma ne' luoghi soliti abbia la medesima forza come fosse publicato in qualunque Luogo dello Stato Ecclesiaflico mediato, & immediato , e che aftringerà ciaschedunoPARS IL

8

duno, come gli fusse stato personalmente intimato. Dato in Roma 30. Agosto 1713.

F. Cardinal Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, Menfe, & Anno, quibus fupra, fupradictum-Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiæ in acie Campi Floræ, ac in aliis locis folitis, & confuctis Urbis per me Ludovicum Capellum SS. D. N. Papæ Curf. Pro D. Mag. Curf. Schaftianus Vafellur.

In ROMA, nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica, M DCC XIII.

L

Rursus Bovilla Nundina probibentur.

Num. IV.

## E D I T T O.

FABRIZIO del titolo de' SS. Giovanni, e Paolo, della Santa Romana Chiefa Prete Cardinal Paulucci

R Iconoscendosi sempre più quanto nella corrente morbosa influenza degli Animali Bovini contribuisca la preservazione de i sani il tenerli lontani , e separati da quelli, che sono infetti, o sospetti d'infezzione, e confiderandofi che il trasporto di questa specie d'Animali da un Paese all'altro in occasione di Fiere rende necessaria la communicazione de i primi con i secondi, e conseguentemente indispensabile l'infezzione di tutti, la Sacra Confulta, che sopraintende alle materie di Sanità con l'approvazione della Santità di Nostro Signore per mezzo del presente Editto espressamente proibisce, che alcuna persona di qualunque grado , stato , e condizione che fi fia, ancorche Ecclefiaftica, e Regolare, e in qualsivoglia altromodo privilegiata, & esente nell'imminenti Fiere di Farfa, della Madonna della Quercia di Campitelli, e di S. Eustachio nella Terra di Poli introduca , o faccia introdurre Animali Bovini , Bestie Vaccine, e Vitellame, non solo in dette Fiere, mane anco in vicinanza delle medesime, tanto per farne vendita., quanto per qualsivoglia altro pretesto sotto le pene corporali da estendersi Jecondo la qualità, e circostanze de' casi alla Galera perpetua quanto agli Ecclesiastici, & alla Vita quanto a i Laici , oltre alla perdita del Be-Stiame in caso di contravenzione. Con dichiarazione, che

8

che il presente Editto publicato in Roma ne' Luoghi foliti abbia la medema sorza, come sussepublicato in qualumque Luogo dello Stato Ecclessistico mediato; o bimadiato, e che astringerà ciassebeduno come gli susse suspersonalmente intimato. Dato in Roma li 2. Settembre 1713.

F. Cardinal Paulucci.

A. Banchieri Segresario .

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum-Edictum affixum, & publicatum suir ad valvas Curia, in acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Ludovicum Capellum SS. D. N. Papa Curs.

Pro D. Mag. Curf. Sebastianus Vasellus.

In ROMA, nella Stamperia della Rever. Camera Apostolica, M DCC XIII. Num. V.

Formula remediorum, quæ utilia quidem deprehensa sunt priusquam morbus petitlens evasisset; postea verò irrita suerunt. Hic autem afferuntur, ut si quando benignior ægritudo recurreret, usui esse possint.

E Sfendos avuta notizia, che in varj Luoghi dello sano stato Veneto di Terra Ferma, e del Mantovano sino stato Veneto di Terra Ferma, e del Mantovano di, e Preservativi somministrati alle Bestie Bovine, ed altre dall' unghia bipartita in occasione della morbosa insuenza ne' detsi Animali colà insorta, si è simmato che siano communi al Publico tali Preservativi; acciocò in qualunque luogo insorgessero simili mali, possa prostito aver notizia de'Rimedi, che sonostati usati con prostito delle Bestie inserme.

Rimedio per preservare gl'Animali Bovini .

Si piglierà Zolfo mezz'oncia, Zucchero roffo mezz'oncia, un poco di Olio commune, un poco di Sale, ed it tutto ficomporrà, o meficoletà con Acteto forte, ponendovi entro anche bacche di Ginepro ammaccate, e Cipollabianca fottilmente tagliara in modo, che formi una scodella di composizione, quale servirà per un'Animale, folo; e poi dopo quesso Medicamento se gli darà subito a bere dietro un'altra scodella d'Aceto puro.

Rime.

## Rimedio per preservare gl'Animali Porcini.

Si piglia Zolfo, bacche di Lauro, Sale, parte eguale, per ciascheduno, e se ne sa polvere, della quale se ne spargono nella Bevanda due oncie almeno per Animale,

col distribuirgliela in due, o tre volte .

Cuso che venga sotto la lingua del Bue, e vicino al nodo di quella un'ensiagione grossia quanti è una nocciola, questa in poco tempo degenera in Cancera, del che da segno il Bue col restar di mangiare; Si piglia un pagna di Sale, un capo d'Aglio, ed un manipolo di Salvia, lequali cosse si pessano insieme, e poi si stemperano con Aceto; indi si piglia un Panno rosso, o un pezzo di Tela nuova, e rinzappa nella sopradetta Composizione, e si frega quanto più spesso quanto più spesso quanto più spesso quanto più spesso quanto picema.

Venendo poi due, o tre piccole Vesciche sotto la lingua del Bue, si forano queste con un'ago da cucire, in cui sia infilzata seta di color rosso, avvertendo che nei sar ciò deve tenersi mediante l'ajuto d'una corda chino, e basso verso terra il capo del Bue, assinche l'umore, che esce dalle Vesciche, non venga inghiottivo, ed in appresso si bagna il luogo dove sono le sudette Vesciche con la...

composizione di sopra espressa.

La fudettu Composizione serve ancora di Preservativo alli Bovi sani, bagnando loro ogni sera la lingua, in occasione d'osservare se in quella si scopra alcuno de' sudetti mali.

Altri Rimedj praticati ne' mali più acuti.

Si piglierà Aceto, & Acqua quanto basti per farne la Bevanda ad un Bue, Fior di Zolfo,Olio commune,Aglio, TriaBO DE BOVILLA PESTE Triaca, Sale, Bacche di Ginepro, Farina d'Orzo, il tutto fi fa bollire infeme, e raffreddato si da al Bucinfermo in bevanda.

## Altra bevanda.

Si piglia Fior di Zolfo un' oncia, Zucchero rosso oncie tre, Aglio capi quattro, Vino, ed Aceto mezzo Boccale, il tutto si mescola insieme, e serve per la bevanda d'un Eue.

Profumi da farsi per Preservativo nelle Stalle delle Bestie sane, o inferme.

Incenso, e Bacche di Ginepro parti eguali, e due capi d'Aglio.

Altro Profume.

Semi di Finocchio nostrale, Bacche di Ginepro oncie sei per sorte, Incenso oncie tre; Li sudetti Prosumi si sanno abbruciare lentamente tenendo ben chiuse le Stalle.

Altri Rimedj praticati per le Bestie Vaccine.

Ramerino, Salvia, Spigo, Sempre vivo, Aglia, Sale, e di tutto per egual porzione, il tutto pofto infieme, e e di tutto per egual porzione più tutto pofto infieme, e femperato con Acteto frete, fi taglino le Vesciobe con Argento, fi strofini con dette robbe per un pezzo, tanto che penetri bene, dipoi fi metta sopra Farina di Cieerchie, e dopo fi unga con Mele Rosato, con tenere le Bestie un'ora senza mangiare.

IN Roma, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1713.

Edi-

Edictum,quo Archipresbyter & Canonici Vaticane Bafilica vetant in pradium fium S. Petri in Formis vulgò Campo Motto boves exteros introduci.

# EDITTO

Archipresbyter, Capitulum, & Canonici Sacrofanctæ Basilicæ Vaticanæ Principis Apostolorum de Urbe.

Domini Caftri, & Territorii Jurisdictionalis S. Petri in Formis Campo Morto nuncupati.

A Neorebe la Sagra Confulta, che sopraintende alle la dilatazione del male Bovino, e Vaccino in varii luoghi di Maristima, e Campagna con suoi particolari Editti pubblicati in Roma li 16. e 23. del Cadente babbia piemmente provisto per impedirne al possibile il progresso nelli luoghi immuni da tal'inferzione tutravias perchè a motsi ordini generali secondo li luoghi, ove devono eseguirs per la loro puntuale esecuzione, convienza aggiungerne anch' altri particolarizon il presente contrata di indicati Editti da osservarsi involabilmente) comandamo a tutte, esingole Persone di qualssis Condizione, se fato, e grado l'osservanza delli seguenti, sotto le pene in esistenza.

Primo . Ordiniamo ch'essendovi per questo nostro Terrisorio molte Strade Consolari, per le quali sono solite espresse incorrino nella pena di anni sette di Galera. Nel Cafo poi babbino la licenza in scriptis o della. Sagra Consulta , o di Monsignar Illustrissimo Presidente della Grascia ( della quale se ne doverà prender copia dalle Persone da destinarsi da Noi a tal incombenza) comandiamo che non possino uscire in verun conto fuori di strada ,e e molto meno possino fermarsi a pascere, ed abbeverare in veruna forma, ne per qualsista causa, e pretesto, ma debbino andar via di lungo, e per assicurarsi della stretta esecuzione di questo nostro ordine vogliamo, che si accompagnino tali Bestie sino fuori di questo nostro Territorio da uno de' nostri Guardiani a cavallo, che si troverà sempre a tal effetto, sì di giorno, che di notte al principio di dette strade, ed in caso di contravenzione s'incorrerà dalli Contraventori nelle pene stabilite come sopra.

Secondo . Esfendo stile , che condotte le Capate nel Campo di Roma , & anche altrove si rimandino poi li Mannarini indietro accompagnati solamente sino fuori della Porta , per la quale sono entrati , e poi si lascino andare fenz' alcuna accompagnatura a loro balia, e vantaggio; rendendosi perciò simili animali più sospetti di unti gPaltri per flare in campo vicini ad altre bestic Vaccine, e Bovine credute sine, ma sori rispettate, come Pesperienza ba insegnato, e per potersi come non accompagnati da alcuno fermare a pascere a loro voglia, e dove tal volta baverà pasciuto la Bestia insetta, o attualmente vi pascerà, vogstiamo pereio, o o opressamente comandiamo che trovandosi simili Animali per il nostro Territorio sene, esperagnati da alcuna Persona, ed anche accompagnati si distrada, immediatamente si archibiognio, e si ammazzino, per poi sattervasti come si dispone in appresso.

Terzo. Essendi il nostro Territorio aperto, e potendovi entrare le Bestie Vaccine da tutte le parti, anche senze essendi queste come alla giornata succede; e potendo queste per disgrazia essendo queste per disgrazia essendi queste, perciò vogstamo, e comandiamo che trovandos per il monstro Territorio Bestie Vaccine, che non siano di quelle, che vi sano attualmente, simmediatamente si archibustino, o comannazzino, e successificamente es sottere di successificamente estatorio.

Se poi suranno di quelle, che di presente vi si trovano, e che usiti e dal loro passolo vanno vagando per lo stesso nostro Territorio, attes che mercè il savore Divinio sin ad ora sono immuni da ogni mala insezzione, doveranno avvijarsi il Padroni, o Pussori, e Buttari delle medeme, perche le riportino, e restringbino al loro pascolo: e mancando detti Padroni, Passori, e Buttari di farlo subito bavutone l'avviso in voce da uno de nostri Uomini, la deniunzia, e relazione del quale sara piena prova del sudetto avviso, vogliamo, e comandiamo che si arbitidetto avviso, vogliamo, e comandiamo che si arbitime del passolo pre quelle potesse a noi spettare (preventivo l'avviso) sindetto) a tutti, e singoli Padroni, e Passori di altre Essie Vaccine essentini en lossorio Territorio di poter sare quanto di sopra se disposto rispetto alle loro Bessie, volendo

Ese mai si conoscesse che non bastasse per una , o due volte al più baver ricondotte simili Bestie al loro tronco, e pascolare, che tanto come Bestie bandite, e brave se ne partissero, & andassero per il nostro Territorio a loro balia, vogliamo che in tal caso avvisati per una sol volta in voce da uno de' nostri Uomini come sopra si è detto li Padroni , Pastori, Buttari, che le guardano , se sono sane, e libere da qualsisia infezzione, che le debbano far macellare in termine di due giorni doppo l'avviso sudetto ed in caso contrario, comandiamo; che spirato il sudetto termine similmente si archibugino, ed ammazzino , e si sotterrino , stimandosi espediente il non ritenere simili Bestie: mentre non fermandosi nel loro pascolo, se mai (che Dio non voglia) succedesse l'infezzione in qualche Tronco delli efiftenti di presente nel nostro Territorio, potrebbero infrascandovist, pascendo nel loro pascolo infettarsi, e ritirando poi al proprio Tronco portare in esso in tal forma il male.

Quarto. Ritrovandoci Noi in questo nostro Territorio vendute a diverse Persone per S. Angelo di Settembre prossimo avvenire molte erbe per pascolo del loro Bestiame Vaccino , e Bovino , sì come essendo soliti molti Padroni di simili Bestie mandarle in sida nel tempo sudetto, & in altri tempi in varj quarti del medesimo nostro Territorio, non essendovi per anco di presente dette loro Bestie ; vogliamo , e comandiamo che non possino introdurvele sotto qualsivoglia pretesto, e colore senza espressa licenza in scriptis del Nostro Signore Canonico Camerlengo, che sopraintende all'Azienda del medemo Territorio ; ed in caso di contravenzione vogliamo, e comandiamo che tutte, e singole Bestie fossero per entrarvi senza che li Padroni delle medeme me babbino la licenza come fopra , immediasamente., fiano archibugiate, & ammazzate; e che suste, e fingole Perfone, che fosfero per condurvuele incorrino nella
pena di fette anni di Galera, e nelle maggiori a nosfro
arbitrio.

E perchè puole temersi che dalle Bessie Vascine insette si possi acommunicare alle sane il male non solo con la communanza delle une, e dell'altre, e dal passere lesane, ove possiono baver passiute l'insette: ma anco dall'abbeverarsi tanto le sane quanto l'insette nelli medemi Abbeveratori, o di Fontanili, o de Fossi correntis per provedere per quanto ci è permessi, che per tal Caufa non si avanzi l'insetzzione; ordiniamo, e comandiamo l'inviolabile ossiervanza sotto le pene come in-

appresso .

Che si debbano destinare conbollettino scritto dal Sig. Cesare Antonelli Ministro, com l'approvazione di Giospepe Nicolacci Fattore in questo nostro Territorio a tutti il Padroni Vaccari, Buttari, ed altre Persone di quassivoglia sorte, che vi babbino le loro Bestie Vaccine, erspettivomente le guardino, si luogbi nelli quali doverà ciassibeduno di loro abbeverarle, e farle abbeverare; ed assegnati che faranno gl'accennati abbeverare; ca destegnati che faranno gl'accennati abbeveraroricome dalla nota da registrassimo tei nipi del presente, ciassibeduno delli Padroni, e Passori di dette Be, si debba abbeverarle nell'abbeveratora assegnatori con caso di Contravenzione, vogliamo, che le Bestie si archibi di Contravenzione, vogliamo, che le Bestie si nella pena di tre tratti di corda irremissibilmente, ed in altre pene maggiori a Nostro arbitrio.

Per quelle da abbeverarfi alli Fontanili vogdiamo; e comandiamo che alcuna Beftia non possa bevervi; fe non è accompagnata da Passore, e nelle ore che si prescriveranno; e per l'osservanza di che, si terra doi M 2 M 2

Noi una guardia continua nelli Fontanili di S. Maria, sopra Neccia, che dovera fe saranno Bestie Yascine delle essentia, che dovera fe saranno Bestie Yascine delle essentia no nostro se la faranno forastiere, archibugiarle, ed ammazzarle, e doverà anco ogni sera silvare, guita e la sura e in utate le sur parisi i medemi Fontanili anche per il di suori, ed in specie nelli labri, e sponde, e poi riatturarli: e se mai vi si conducesse ad abbeverasse qualche tronco di Bessie Vaccine, o Sovine d'altro Territorio, vogliumo che le Bessie immediatamente sur archibugino, ed ammazzino, e che li Vaccari, suttatari, e Passori, che sosserio, che si vaccari, suno ria di anni sette di Galera, ed altre maggiori a nostro arbitrio.

Le Ore poi di doverle abbeverare giornalmente vogliamo fotto la pena alli contraventori di tre tratti di
corda, ed altre a nostro arbitrio, che siano per adessi pe le Bestie Bovine,, che abbeveraranno in esse siano di quelle, che sarano stabilite dalli nostri Ministro, cotattore con lo statio del tempo dell'abbeveratura di un tronco di Bestiame Bovino all'altro, di due orespotendo riuscire facilmente, non dovento ivi abbeverassi che dui soli Tronchi di Bovi diversi: e ciò perchè le aeque, nelle quali ba bevuto il primo, babbiano Campo di shattersi, e correre prima che vi si abbeveri il secondo, ordinandos all'esse si cultatto alla Persona, che assiste alla guardia de' medemi Fontanili, che immedi atamente che vi baveranno bevuto le Bestie, con una pala shatta le aeque, e le porti verso la corrente.

E quanto si prescrive rispetto alli Fontanili di S.Maria sopra Neccia, vogliamo che sotto le stesse pene, ed ordine si pratichi anco nel Fontanile del Laghetto.

Per le alere poi Bestie Vaccine, che doveranno abbeverarsi alli Fossi correnti, e nelli luoghi precisamente. aste-

assegnati a ciascheduno de' loro Padroni, o Pastori come fopra, vogliamo, e comandiamo che si abbeverino nelle ore, e con la regola, ed ordine come in appresso, 6 in Cafo di contravenzione che si debbano ammazzare le Bestie, e che li Padroni, Pastori, e Capi, che le guardano, incorrino nella pena di tre tratti di corda, ed altre maggiori pene a nostro arbitrio.

Che si principino ad abbeverare la mattina per tempo, e debbano baverle abbeverate due ore dopo la levata del Sole, e prima dell'ora, che sogliono prender la Mosca; ed il giorno si principino ad abbeverarle alle ore ventuna, e non prima: e ciò perchè potendo baver preso la mosca qualche Bestia forse insetta, e ritirarsi al fresco de' fossi uscendo poi da questi nell'alzare de' Venti vi possa correre un intervallo di tempo, che le acque si purghino dalla mala qualità, che la Bestia infetta gli havesse possuto mai communicare.

Alle ore sudette doverà esfere il primo ad abbeverare, e fare abbeverare quel Padrone, o Capo di Bestie Vaccine, che starà con le medeme nelle parti inferiori, ed alli confini del nostro Territorio, secondo che scorrono le acque verso Mare: qual Padrone, o Capo abbeverate che habbia le sue Bestie Vaccine doverà avvisare quell' altro Padrone, o Capo, che abbevera nello stesso fosso, e li resta immediatamente di sopra, perchè possa anch' esso abbeverare le sue : e così successivament doverà portarsi l'avviso da Capo in Capo alli altri Padroni, e Capi, che li restano immediatamente al di sopra proibendosi a ciascheduno di loro sotto le pene comminate come fopra, che fenza il preventivo avvifo del sudetto Padrone, o Capo di Bestie Vaccine, che li resta imme. diatamente al di fotto, e nella parte inferiore del nostro Territorio non possa in verun conto abbeverare le sue.

Ed havendo finalmente disposto in molti casi delli so-

Avverta però ciascheduno di non contravenire, perchè doppo giorni tre della publicazione del presente Editto, che doverà intendersi dall' affissione dello stesso alle due Porte principali di questo nostro Castello di San Pietro in Formis, ed alla sua Chiesa Parochiale, si procederà irremissibilmente all' Essecuzione delle sudette pene contro li Padroni, Vaccari, Buttari, Paftori, & altri, che contraverranno come se fosse Baso personalmente intimato a tutti gl' Interessani . Dato in detto Castello questo di 15. Settembre 1713.

Aleffandro Celli Gover della Giurifdizione del Castello di S. Pietro in Formis denominato Campo Morto.

Paulo Lelli Cancell. e Notaro deputato.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reverenda. Camera Apostolica 1713.

Edi-

Num. VII.

Edictum Eminentissimi Cardinalis Spinulæ Summi
Pontificis jussu promulgatum, quo Pauli V.
motus proprius consimatur boum aratorum vitularumque annicularum
cædes interdicitur, & certus
vitulorum numerus educari jubetur.

### BANDO

Sopra l'assegne delle Massarie di Vacche bianche, con la proibizione, che non si possino vendere, nè comprare per Macellare Bovi aratorii, & atti ad arare, nè estracre dal Territorio, e Distretto di Roma.

GIO: BATTISTA SPINOLA Prete Cardinal di S. Cefareo della S. R. C. Camerlengo .

P Revedendo la Santità di Nostro Signore colla suafolita paterna vigilanza il grave danno, e pregiudizio, che arriverebbe all' Arte dell' Agricoltura dall'
Institunza dei male, che si dilata, e maggiore dovrebbe
temersi nelle Bestie Bovine, quando non si accorresso,
con tutte le possibili, e pronte precauzioni al riparo di
quesso nuovo sagello, desideroso che in un assare di tanta importanza si raddopsino le diligenze, e si daopno
tutti quei mezzi, che assicurino la coltura delle Campagne, e de Seminati, quali col valevole ajuso della.
sua

fua beneficenza fin dal primo giorno del fuo Pontificato ba incefiantemente procurato, che per privato, e pubblica bo henfeio fi augumentino i Ordina, e precifimente, comanda che si richiamino alla puntuale osfervanza, tutic le lodevoli sollecitudini, e diposizioni de fuoi Predecessori, e specialmente quelle della fel. mem. di Paolo V. il quale nel fuo Motu proprio di concessori diegii a favore di quelli, che esercitano l'Arte dell' Agricoltura nel Territorio, e Distretto di Roma, e nelle Previncie del Lacio Campagnase Marittima pubblicato il di 19. d'Ottobre 1611. l'Anno fettimo del fuo Ponti-

ficato così diftone, cige. + -

Conoscendo Noi quanto siano necessarii li Bovi aratorii per coltivare le Terre , e conservare l'Arte dell'Agricoltura di fimile modo, scienza, e potestà a tutte, e fingole Persone tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari, di qualfivoglia stato, e condizione, tiam Cardinali della S. Romana Chiefa, e Principi, Duchi, Baroni, & altri di qualfivoglia dignità, titolo, e prerogativa dotati strettamente proibiamo, che nondebbino comprare, e vendere Bovi Aratorii, overo atti ad arare, ancorchè non domati, e particolarmente minori di dieci anni per uso de' Macellari di Roma, o di qualsivoglia altra Città, Terra, e luoghi alla Sede Apostolica mediaramente, o immediatamente foggetti, nè fare fopra ciò contratto alcuno ad effetto d'ammazzarli incontinente o in altro tempo, fotto pena della perdita de'Bovi, e di 500, scudi d'applicarsi alla nostra Camera Apostolica, & alli Doganieri, e Gabellieri ancora di Roma, e di qualfivoglia altra Città, Terra, e Luoghi sudetti loro Offiziali, e Ministri,a' quali spetta, sotto le pene di altri cinquecento scudi d'applicars, com'è detto all'istessa Camera, & altre pene etiam corporali da imporsi, e mo-

e moderarsi ad arbitrio del Presetto dell'Annona, fecondo la qualità delle Persone, e delli eccessi, che non piglino assegna, nota, overo pagamento alcuno di Dogana, o Gabella per la vendita, o contratto di qualfivoglia Bovi, etiam che non fiano aratorii, overo atti ad arare, se prima tanto essi, quanto il Commiffario deputato a questo dal Prefetto dell'Annona, non haveranno visto diligentemente li Bovi, sopra li quali farà stato fatto, e dove conosceranno quelli aratorii, overo esfer atti ad arare, che nonammettino fotto la medesima pena alcun contratto. Et alli Macellari, & altri, che ammazzano Animali, fotto le medesime pene, & altre pene etiam della frusta ad arbitrio del sudetto Prefetto dell'Annona, che non ardischino, o presumino d'ammazzar Boyi aratorii, overo atti ad arare, come di fopra, ftrettamente proibiamo, e confermiamo, approvíamo, & innoviamo qualfivoglia ordinazioni fatte, & emanate fopra di questo tanto da Noi , e nostri Predecessori Romani Pontesici , quanto dalli Camerlenghi della Santa Romana Chiefa, e Prefetti dell' Annona, havendo il tenor di quelle nelle presenti etiam per espresso, & inserto.

E li Mercanti, e qualfivoglia altri, che hanno Gregge, & Armenti di Vacche bianche, ordiniamo, e comandiamo che fiano tenuti ad allevar nelli mefi di Marzo, Aprile, e Maggio ogn'anno venticinque Nitelli per ogni centinajo di dette Vacche per ufo dell' Arte dell' Agricoltura, & anotificare, & affegnare ogni principio d'anno al medefimo Prefetto dell' Aunona la vera quantità delle dette Vacche, che hanno, & a ciò fare fiano coftretti fotto pena di cinquecento feudi, & altre più gravi pene ad arbitrio del medefimo Prefetto.

Volendo dunque la Santità di N. Signore, che tutte le dette provisioni sossituno esattamente, e con specialità nelle presenti contingenze, & avendo perciò ordinato a Monsse, Presetto dell' Annona l'ossevanza inviolabile delle cose predette: a di più che le assevandade delle Mandre, o armenti, che devono darssi nel principio di ciassibedun anno, si diano da tutti nel termine di un mese al Presetto sudatto.

Che per supplire alla mancanza de Bovi aratorii, che muojono alla giornata, non possimo contrattarst da Mercanti vendite di Seccaticcie in quest' anno, e che-respettivamente i Macellari non possimo macellarle, anche quando fossiro proprie sotto l'isesse per per la contratta de la contr

Ed in oltre perchè nel Territorio,e Distretto di Roma riesca meno sensibile la mortalità de Bovi aratorii. non recedendo però dagli altri Bandi sopra ciò pubblicati , anzi confirmandoli, espressamente di nuovo si proibisce che non si possino estraere dal desto Territorio, e Distretto Bovi , o Giovenchi , etiam Vitelli Bufalini , o altri Animali di vita , o da Macello , senza licenza in scriptis di Monsig. Prefetto dell' Annona sotto le pene contenute nelle Bolle de' Sommi Pontefici , e Bandi fopra di ciò pubblicati . Noi pertanto di ordine espresso di Sua Beatitudine datoci a bocca, e per l'auttorità del nostro Offizio di Camerlengo, revocando ogni ordine dato in contrario, ordiniamo, e comandiamo a tuttili fopradetti, che sotto le pene comminate nel sopradetto Motu proprio, & altre ad arbitrio di Monfig. Prefetto, debbano inviolabilmente offervare quanto inesso, e nella presente proibizione si contiene. Dichiarando che li Macellari incorreranno nelle sudette pene ogni volta, che detti Bovi saranno trovati appresso di loro tanto nelli Macelli , come nelle Rimeffe, o ne' loro Pascoli, ne si scuseranno con dire, che li habbino presi per

per rivendere, o per fervizio dell'Arte dell'Agricoltura, che realmente facestro, se non haveranno ottenuto prima licenta di poterli comprare, o ritenère per fervizio di detta drite, per la quantità che esso Monsegnor Prefetto giudicherà poterli bisognare.

E per il presente Bando non intendiamo proibire il comprare, e vendere Camarroni, & altri Bovi cvidentemente non atti ad arare; Ma vogliamo che ad ogni uno sia lecito di comprare detti Camarroni, & altri Bovi, quali non fano atti ad'arare, per uso de Maccelli, come sino al presente è stato solito, e lecito ad ogni uno.

Avvertendo ciascheduno, che contro li trasgressori, & inobbedienti si procederà con ogni maggior rigore, etiamdio per inquisizione, senza ammettere scusaalcuna...

E perciò ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi nelli luoghi soliti di Roma, e di dette Città, Terre, e Luoghi dello Stato Ecclesastico mediate, di immediate soggetti a questa Santa Sede, e così pubblicato vogliamo, e decretiamo che aspringa ogn' uno, come se gli sosse stato personalmente intimato. Dato in Roma in Camera Apossolica quesso di 25. Settembre 1713.

#### V. N. Giudice Prefetto dell'Annona.

Gaspar Turchi Commissario Gener.

Domenico Antonio Galosi Segr. di Camera.

Die, mense, & anno quibus supra, supradictum Bannimentum affixum, & publicatum suit ad valvas Curix Innocentianz, in acie Campi Florz, N 2 TOO DE BOVILLA PESTE ac in aliis locis solities, & consuctis Urbis per me Bartholomzum de Camillis SS. D. N. Papz Curs.

Antonius Placentinus Mag. Curf.

In Roma, Nella Stamperia della Rever. Camera.
Apostolica 1713.

Num. VIII.

Imperatur omnibus , ut mortuos boves fignificent, quò flatim fepeliantur , ac bumandorum , cremandorumque forma prafcribitur .

## EDITTO.

Sopra le denunzie da darsi degl' Animali morti, e sopra la maniera di seppellirli.

Giulio Imperiali Chierico di Camera, e Presidente delle Strade.

A provida mente di Noftro Signore, che al comun tone de fuoi Sudditi è Hata fempre, & unicamente rivolta, prevedendo con gran ragione il gravifimo male, anzi il fommo de' mali, che a' medefimi avvenir potrebbe dalla morbofa influenza, che regna negl'animali Bovini, e Bufalini, qualora rimanesfero inflepoliti, o non fi feppellisfero in forma da ssuggirsi ogni infezione, e corruzione d'Aria, si è degnata d'incaricarci la maggior attenzione, e voigilanza, che dari possi in fimili materie, è di prescriverci regole tali, specialmente per quella parte, che riguarda la sua ben degna commiserazione verso de' fuoi poveri Sudditi, che sicome son nate nell'animo Piissimo della Santità Sua, così potranno servire di lodevolissimo esempio a' posseri.

Inherenda dunque a i preflantiffimi Ordini ricevuti di viva vocc da Nostro Signore; e adempiendo all'obbligo del mofro Officio, fi come valendoci delle facoltà concesfeci nel speciale Chirografo segnato dalla Santità.

Su. Su. Su. 1

#### 102 DE BOVILLA PESTE

Sua li 24. del corrente Meje, comandiamo, & espressamente ingiungiamo a qualunque persona di qualsevoglia stato, grado, e condizione, & in qualfisia modo privilegiata, & esente ancorchè Ecclesiastica, Secolare, e Regolare niuna eccettuata sotto l'infrascritte pene, di far seppellire nelle forme, che si diranno in appresso, e senza la minima dilazione quanti Animali Bovini, o Bufalini verranno a morire nel distretto dell' Agro Romano, nelle Terre Baronali, & altre alla Santa Sede soggette. Ma perchè la Santità di Nostro Signore seguendo i movimenti del suo industrioso amore verso de' suoi Popoli, è passata a considerare, che alla giornata d'oggi potranno esservi di quei, o tanto miserabili per loro medesimi, o divenuti tali per le troppe mortalità sofferte ne' loro Bestiami, che non possano dare esecuzione ad un ordine per altro così giusto, e così necessario; ha quindi dichiarato, e dichiara per mezzo nostro, che a questi tali vuole, che la sua Camera souvenga, e soccorra di maniera che non resti a loro, che il puro peso di dare a Noi, o a' nostri Commissari una immediata. e distinta notizia della mortalità de' loro Bestiami . a. misura che anderà succedendo; e mancando essi di dan subito a Noi, o a' nostri Commissarj la docuta, e tanto necessaria notizia, incorreranno nelle steffe pene Corporali, come qualsivoglia altra persona, che averà mancato di dare le denunzie , secondo fi dirà in appresso.

E primieramente fordina che fubito feguita la morte di qualfronglia Animale Bovino, a Bufalino inmediatamente fi debba farlo dividere in quattro parti, a dimeno aprire nel mezzo, e farlo fespellire insiero con suttà la pelle, e fenza ritcuerne la minima cofa, nella foffa che doverà farfi lontana alle firade, e foffi ad effectivi in profondità di palmi dieti almeno, e fi debbafarlo

farlo ricoprire con buona quantità di calce, constutta la maggior diligenza possibile.

2. Che in quelle Tenute, e luophi, dove non si può avere il commodo della calce, si debbano fare le sossi prosonde almeno dodici palmi, e sippelire in esse il detti Animali intieramente nella maniera prescritta di sopra, con ricopririi di terra, calcandola, e premendola bene, con mazze, in maniera che non possi traspirar il minimo setore.

3. Che in quelle Tenute, e luoghi, dove è il commodo di perr abbrugiare el detti Animali si dà la permissone di farli abbrugiare colla stessa con concentrate de la commenta su purche levarne, o ritenerne la minima cosa che sia purchè le dette Tenute, e luoghi sieno onninamente lontani da... Roma per dicci miglia, e per tre miglia almeno da ogni altro luogo murato, quando non vi sia l'interposicione di qualche selva, o monte, nel qual caso si porrà permettere Pubbrugiamento in maggior vicinanza.

4. Che nissuno ardisca seppellire li desti animali nelli fossi, e molto meno gestarli nel Tcvctc, overo nelle. Marane, Fiumare, o altri luoghi acquosi, e paludosi.

5. Che doppo morti che saranno li detti animali , si debba darne la denunzia a Noi, o a' nostri Ministri subitto, e senza la minima dilazione, con specificare il numero, la qualità, ed il luogo, e se siano stati seppellisi overo abbrugiati.

6. Si dichiara, che non giovarà a Padroni degl' Animali allegare fiufa, o ignoranza alcuna della morre, delli medefimi, dovendo incaricare a i Bovari, Buttari, e Custodi ogni vigilanza, che attenzione, e trovandosti infepolti i detti animali fenza avverne date le dovute, denunzie, si procederà tanto contro li Padroni, quanto contro detti Bovari, Buttari, o Custodi alle pene corporati respectatione.

anche contro li vicini, li quali vedendo la negligenza. delle sopradette Persone, doveranno darne sollecita-

mente le denunzie.

o, Si avverte finalmente ciaftheduno ad osfervare, con ogni esattezza tutti glordini sprassiristi, altrimenti contra obi contraverra in qualunque miniera, spracederà in ciassuno de' cass sudatti alle pene corporali a nostro arbitrio, secondo la qualità delle persone, e de' cass, da stenders sino alla Galera perpetua inclusivà quanto alli Ecolessissici, e Regolari, & alla pena della Vita quanto ai Laici; E contro quassivoglia persona, or in ciassimo del spranetti cass, dichiaramo che si procederà con sutto rigore anche per Inquisizione, & a nostro arbitrio, a ssinobe li presenti Ordini vengano inviolabilmente osservati.

Et il presente Editto pubblicato in Roma, & assissione lunghi soliti vogli imno, che abbia la medessma sorza, come se sosse pubblicato in qualunque Lungo dello Stato Ecclesissico mediato, & immediato, e che assissione asia-scheduno, come se gli sosse stato personalmente intimato.

Dato in Roma li 30. Settembre 1713.

Giulio Imperiali Chierico di Camera, e Presidente delle Strade.

Francesco Nicola Orsini Notaro.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum suit per Urbë, & in alis Locis solitis consuctis Urbis per me Petrum Paulum Sperellum Illustris. Tribun. Viarum Mandatariu.

In ROMA, nella Stamperia della Rever. Camera Apostolica, 1713.

Juben\_

Jubentur Agricolæ, ac Domini agros fuos conferere: quod fi nolint, Annonæ Præfe&o renunciare, ut aliis locari posfint.

Num. IX.

# EDITTO, E PROVISIONI SOPRA LE FUTURE SEMENTI.

Gio: Battista Spinola Prete Cardinale del titolo di S. Cesareo della S.R.C. Camerlengo.

Dopo esfersí con nuovo Editto, publicato il di 23 che corrente mese, rinovati gli Ordini, e dati li necessarii provedimenti per la preservazione de' Boui Aratorii, la mancanza de' quali sarebbe riustica specialmente nelle correnti calamità dell'insuenza, e mortalità de' medemi, pregiudizialissima alla necessaria cultura delle Campagne.

La Santità di Nostro Signore, che nelle presenti angustic ha specialmente a cuore il mantenimento dell' abbondanza di Roma, suo Distretto, e Luoghi fottoposti alla Santa Sede, per beneficio e commodo de' Popoli, ba comandato con il suo solito zelo, e paterno amore, con il quade non solo soccorre alle presenti, ma previene lescitagure, che possono cacadere; si premeditino tutti gli opportuni rimedii, acciochè nell'anno situro si conseguista (a Dio piacendo) un copioso raccolto, e li medemi suoi Popoli godano selicemente dell'assimuza di esso.

E perche quest afeticità specialmente dipende dalla Semente, che deve fars, perciò d'ordine di Sun estasitudine datosi aboçca, e per l'autorità del nosse ousse zio di Camerlengo, inerendo alle disposizioni fatte, & ordi-

106 ordinazioni in altri tempi in casi simili, facciamo intendere a tutti quelli, che hanno Maesi, Luoghi colti, che attendino, e si applichino con ogni maggior cura al seminare, mentre da Monsignor Prefetto dell'Annona gli si daranno con ogni prontezza le licenze di provedersi di Grano, e di comprarlo fuori di Roma, somministrandolo anche con maggior estensione, & abbondanza del folito da'Granari dell' Annona alli più bisognosi con le solite cautele, & ancora gli sarà usata ogni facilità possibile per tutto quello, che da lui dipenderà; & al medefimo doveranno ricorrere in qualunque loro bisogno, rimanendo a suo carico il secondare in tutto gli Ordini Clementissimi della Santità di Nostro Signore, che per quanto gli è permesso, desidera di contribuire al sollievo, specialmente degli Agricoltori nelle loro maggiori indigenze.

Et accioche un'opera tanto proficua e necessaria per il publico bene non si ritardi, ordiniamo che ciascun Padrone e Lavoratore, che ba le Maefi, e per mancamento di Grano, di denaro, di Bestiame , o per qualsivoglia altro pretesto, titolo, o causa non può, o non vuole. Jeminarle in tutto , o inparte , debba dentro il termine da decorrere fin alli 20. del mese di Ottobre averlo denuncisto, e dichiarato avanti Monsignor Prefetto dell' Annona, negli atti del Galosi Notaro della Rev. Camera; ad effetto che poffa, o in tutto, o in parte affegnarle, e concederle ad altri in tempo , che le semini : E non. facendosi tal denunzia, e dichiarazione, o dal Padrone, o dal Lavoratore, se ne farà da Monsignor Prefetto liberamente la concessione ad altri, con il solo peso di pagare una mezza Risposta all' Annona di Roma , senza. che il Padrone, & il Lavoratore , che non averanno denunciato, ne dichiarato come sopra , possano pretendere cos'alcuna, nè per la Risposta, nè per altro; anzi il Laworaworatore sarà condannato a pagare all'Annona quella.
Risposta che per altro sarebbe stato obbligato di pagare
al Padrone, come se l'obbligo sossiento astavore di
quella, e non di questo; e la persona, a cui sarà stata
concessa a si serie la mezza si kiposta al Nanona, e nele so
gaderà intier amente del raccolto, proibendo Noi che,
non possa mai in alcun tempo, nè da quissivoglia persona
espere modessato. E la siduetta pena contro li inoi denuncianti r'intenderà incorsa co ipso, che per tutto il mese
di Ottobre corrente non averanno cominciato a seminare, avendo cominciato non prose cui ramo.

In caso poic he il Padront, o il Laworatore denuncierà, e dichiarerà di non potere, o volere lavorare, o in tutto, o in parte, Monsignor Presetto ne sarà simimente la Concessione ad altri con il peso di pagare una mezza Risposta al Padrone, o il Lavoratore sarà liberato, O assoluto da Monsignor Presetto da qualsivoglia obbligo di Risposta, che avesse stato a savore del Padrone, nono stante qualunque sile, patto, o convenzione benche susse si propia per etò esse nel caso che non seminale, ne possa per etò esse un molestato, ne inseso il Padrone.

E perche non nassea equivoco, o interpretazione, alcuna intorno alli Colti, come si è osfervato esfere accaduto intempo della sel. mem. d'Inrocuzo X. Si dichiara, che con il presente Editto non s'intende di disporte sopra li Colti, cito sopra le Terre, nelle quali furon satte le Macsi l'anno prossimo passato, e ur è stato raccolto il Grano nel presente anno, ma solamente sopra le Macsi come luogo il avorati, e coltivati nel presente mono; talmente che quanto alli Colti restinole cose (e particolarmente le obbligazioni delli Lavoratori) nel medemo statopne quale erano prima della publicazione dell'Edit-

108 DE BOVILLA PESTE to, ne s'intenda con esso fatta veruna novazione, o alterazione.

Vogliamo in oltre, che il presente Editto, doppo che farà stato assisso, e publicato nelli soliti luoghi, assringa ciassuno, come se personalmente a tutti sosse stato intimato. Quesso di 30: Settembre 1713.

V. N.Giudice Prefetto dell'Annona.

Gaspar Turchi Commissario Generale.

Domenico Antonio Galosi Secr. della R.C. A.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum, Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiæ Innocentianz, in acie Camphi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuctis Urbis per me Bartholomæum de Camillis SS. D. N. Papa Curs. Antonius Placentinus Mag. Curs.

In ROMA, nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica, M DCC XIII. Carnes explorari, & nota quadam signari jubentur, nullæque aliæ vendi permittuntur.

Num. X.

### BANDO

Da offervarsi da' Macellari nel vendere le Carni de' Boyi, Vaccine, Vitelle, e Busale.

Gio: Battista Spinola Prete Cardinale del titolo di San Cesarco della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

V Olendo Noi, e Monfignor Prefidente della Grafcia restar scuri che mello con l'acceptante della Grafcia restar sicuri che nella corrente influenza del male nel Bestiame Vaccino, e Bufalino non possa vendersi dalli Macellari, o altri Carne inferma, o infetta; ma debba folamente spacciarsi quella, che sarà stata ricsnosciuta, e giudicata per persettamente sana: Quindi è, che d'ordine espresso di Nostro Signore datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Uffizio di Camerlengato con il presente publico Bando ordiniamo, e comandiamo a tutti, e fingoli Macellari di Roma, & altri, sì Padroni, che Garzoni, niuno affatto eccettuato, che fatta la recognizione delle Bestie Vaccine , Bufaline , e Vitelle bianche, e rosse, mentre vivono, e doppo morte dalli Periti deputati dal medesimo Monsignor Presidente, come sin' ora si è praticato, debbano essi Macellari alla presenza attuale delli sudetti Periti dividere in parti grandi le Bestie, che dalli Periti sopradetti saranno state giudicase per buone e sane, le quali parti doveranno immediasamente effere bollate e mercate dalli detti Ministri in 1472°

E questo Bollo posto nelle Carni siano li Macellari tenuti mostrarlo a ciascheduno de' Compratori prima. di vendere, o tagliare quella quantità di Carne, che dalli medemi farà stata domandata , avvertendo di far restar sempre in ultimo la parte dove starà il Bollo, non oftante l'ufo introdotto di tener la Carne in pezzi piccoli per dare le gionte, o altro . Comandiamo perciò , che si tagli tutta la Carne, che si darà a'Compratori, dalle parti sudette bollate, o poca , o molta che occorra anche per le giunte, a segno che ritrovandosi nelli Macelli, o in qualunque altro luogo appresso de' Macellari alcuna quantità di Carne benche minima , che non sia bollata, s'intenderà li medemi incorsi in tutte le pene, che in appresso si diranno.

In oltre costumandosi da' Macellari mandare per li loro Garzoni le Carni, che servono alli Luoghi Pii,vogliamo che l'iftessi Macellari, e Garzoni, o altri fiano tenuti mandare, e respettivamente portare le parti bollate, quando non siano le dette Carni prese nelli Macelli, O accompagnate sempre dal solito Spenditore di detti

Luoghi Pii .

Comandiamo ancora, che niuno ardifca di falare, sfumare, e molto meno tritare le Carmi degli Animali infetti, per farne Mortatelle , e Salami , o altro , fotto pena a chi venderà, o farà vendere Carni non bollate come sopra, o contraverrà in alcuno de' sopra enunciati Cafi, di tre tratti di Corda, & anche della Galera per dieci anni , e di mille Scudi d'oro d'applicarsi un terzo alla Rev. Camera Apostolica , un terzo all'Esfecutore, & un terzo all'Accufatore , che furà tenuto fegretissimo .

Auver-

Avverta pertano ciassibeduno d'ubbidire, perche contro li Trasseres per se procederà irremissibilmente alle pene sopra dette, anche per inquissione: anzi acciò si puntualmente osservato quanto di sopra si è ordinato, dovrà ogni Macellaro tenere assissi il presente Bando nel suo Macello, in luogo dove da tutti si possi como damente vedere, e leggere, e perche non possimo mai pretendere ignoranza alcuna, vogilamo che assissi, e vigore, come se a ciassibeduno sus si superacome se a ciassibeduno sus se perconalmente intimato. Daso in Roma nella Camera Aposolica questo di 26. Ostobre 1713.

V. L.Antonio Ghezzi Presidente della Grascia-Gaspar Turchi Commissario Generale. Gio: Antonio Tartaglia Segretario di Camera.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum-Bannimentum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiz Innocentianz, in acie Campi Flore, ac in aliis locis solitis, & consuctis Urbis per me-Franciscum Bartolottum SS. D. N. Pape Curs. Antonius Placentinus Mag. Curs.

In ROMA, nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica MDCCXIII. Gravissimarum pœnarum minis interdicitur nè cadavera insepulta relinquantur.

Num. XI.

### E D I T T O.

FABRIZIO del titolo de' SS. Giovanni, e Paolo, della Santa Romana Chieff Prete Cardinal Paulucci.

D Enche per secondare l'indefessa vigilanza, con la quale la Santità di Nostro Signore ha sin dal principio della corrente morbofa influenza degl' Animali Bovini impiegata tutta la sua Paterna attenzione per impedirne la dilatazione, e per trattenere il corso a molto più funeste conseguenze, che si potevano temere , fia ftato dalla Sagra Confulta il di 2 ?. d'Agosto prossimo passato pubblicato un' Editto, concui sotto le pene in esso espresse, e dalla Santità Sua. prudentemente approvate, vien proibito ad ogni Per-Sona , ancorche Ecclesiastica, Secolare, o Regolare , e in qualsivoglia altro modo privilegiata, & essente di scorticare , o far scorticare i Cadaveri di detti Animali, di conservarne le Pelli: e di permettere che restando sopra terra le loro carni servino di cibo agl' uomini, & alle bestie con manifesto pericolo della privata, e pubblica salute : e in oltre ordinato, che subito seguita la morte di qualcheduno di essi Animali, sia. seppelito nella forma dell' accennato Editto prescritta . Essendo nondimeno giunto alla notizia dell' istessa Sagra Consulta che varie persone con fiducia di poter tenere occulta la propria contravenzione trascurano l'offer-

Posservanza di tali ordini egualmente giusti, che necesfarii alla commune preservazione, rendendo anche più colpevole, e più nociva la loro dissubbidienza con nascondere i Cadaveri de i mentovati Animali ne i fossi, e gestarli anche nel Tevere, per mezzo del presente Editto, col quale non intende di derogare a quello di sopra enunciato, ne a qualunque altro sopra tal materia pubblicato, volendo che tutti restino nel loro intero vigore, e con la precedente approvazione di Sua Beatitudine, ordina nuovamente a tutte le Persone di già espresse, benche Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari, in qualsifia modo privilegiate, & essenti, di seppelire, o sar seppelire detti Animali in fosse profonde palmi dieci , e ben coperti di Calce viva, e di palmi dodici ne' luogbi, ne i quali non si possa commodamente trovar detta Calce; permettendo loro però, sicome con altro Editto emanato sotto li 30. Settembre prossimo passato, è stato permesso di potergli abbrusciare nella distanza da Roma, e nel modo, e forma in esso Editto stabilita, & ordinata; e di più vuole che a nessuna di loro sia lecito di scorticare, o far scorticare i medemi Animali, e di ritenerne le Pelli , e molto meno di gettar i loro Cadaveri nel Tevere, nelle Marrane, nelle fiumare, ne i fossi, & in altri luoghi Paludosi, & acquosi sotto le pene di già comminate nel mentovato Editto pubblicato li 23. Agosto sudetto, & anco d'altra pecuniaria ad arbitrio dell' istessa Sagra Consulta secondo la qualità delle persone, de' casise delle circostanze, la quale ritratta che sia, apparterrà per la terza parte all'Accusatore, alla di cui denuncia da darsi a Monsig. Segretario della medesima Sagra Consulta, o a Monsig. Imperiali Commissario, sarà osservata un' esattissima segretezza. Dichiarando in oltre che il presente Editto affisso, e pubblicato in Roma ne' luoghi foliti babbia la medesima forza,

DE BOVILLA PESTE forza, come fe fosse state pubblicato in qualunque luogo dell'istesso Stato Ecclesastico mediato, & immediato, e che astringa, come se sosse assistante personalmente stato intimato. Dato in Roma 28. Ottobre 1713.

F. Cardinal Paulucci.

A. Banchieri Segretario .

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum-Edictum affixum, & publicatum suit ad valvas Curiæ Innocentianæ, in acie Campi Floræ, aci u aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Bartolottum SS. D. N. Papæ Curs.

Antonius Placentinus Mag. Curf.

IN Roma, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1713. Impunitas ac præmia promittuntur delstoribus eorum, qui legem de significandis sepeliendisque boum cadaveribus violarint.

Num. XII.

### EDITTO

D'impunità, e premio per le Denuncie contro II
Trasgressori degl' Ordini dati sopra la maniera
di sar seppellire li Animali Boyini, e Busalini.

GIULIO IMPERIALI Chierico di Camera, e Presidente delle Strade.

Vendo la Santità di Nostro Signore giudicato che A al nostro Usizio di Presidente delle Strade si speta tasse la cura di far seppellire li Animali Bovini, e Bufalini , che vanno morendo della corrente influenza nell' Agro Romano, Terre Baronali, & altre alla Santa. Sede immediatamente soggette, siccome la medesima s'espresse in voce, e successivamente in un suo Chirografo a Noi diretto segnato li 24. Settembre prossimo caduto, nel quale a maggior cautela ci communicò tutte le opportune, e necessurie facoltà; Quindi è che Noi sotto li 30. di detto Mese d'ordine della Santità Sua pubblicammo un' Editto fopra al modo da tenerfi nel dare a Noi , o a' Nostri Commissarii le dovute denuncie dell' Animali morti , e sopra alla maniera di seppellirli, al quale ci riportiamo, parendoci, che quando le regole, e gl'Ordini, che abbiamo in esso prescritti, sieno esattumente eseguisi, resti a tutto bastantemente proveduto .

Ma

110

Ma perchè si è osservato che non ostante un contra-Jegno specialissimo del paterno Amore di Sua Santità dato a' fuoi Sudditi coll' esentare dalla spesa della sepoltura i poweri, & i più bisognosi, sicome quelli, che per le troppe perdite satte meritano compatimento a distinzione delli altri Principati, ne' quali le paghe degli stelli Commissarii vanno a carico de' Popoli, e di quello, che si è praticato altre volte in questo Stato istesso in casi simili; non si danno le dovute denuncie, e si gettano li Animali morti ne' fossi, e specialmente nel Tevere, con levare loro il Merco, acciò non possa riconoscersi il Malfattore; così per maggiormente provedere ad un si fatto disordine pregiudicialissimo al ben pubblico, ci ha la Santità di Nostro Signore commandato di dare l'impunità a qualunque Bifolco , Buttaro, Lavoratore, Custode, e Capovaccaro, che d'ordine del suo Principale averanno commesso, o commetteranno in avvenire simile mancamento, purchè avuta notizia di questo Editto vengano puntualmente a manifestarci l'errore commesso, con accordare in olere a' medesimi venti scudi di ricompensa sopra a quelle. pene pecuniarie, alle quali ci riferviamo di fottoporre i Delinquenti, oltre alle altre già enunciate nel prefato nostro Editto de 30. di Settembre ; qual premio di venti scudi da prendersi da Noi come sopra dichiariamo che conseguiranno ancora tutte quelle persone, che. denunciaranno Animali morti, e non denunciati, gettati in fossi, marrane, e Tevere, lasciati senza Merco, mutilati in qualche parte, scorticati, overo sepolti contro le regole prescritte, con promessa inviolabile di esfere tenuti segretissimi ; avvertendo ogn' uno che il presente Editto affisso che sarà, e pubblicato in Roma ne' luoghi soliti averà la medesima forza, come se fosse stato pubblicato in qualunque luogo dello Stato EcclePAR'S II. 117

Ecclefiastico mediato , & immediato , & astringerà tiascheduno, come se gli si fosse personalmente insimato. Dato in Roma questo di 31. Ottobre 1713.

G. Imperiali Chierico di Camera, e Prefidente delle Strade.

#### Francesco Nicola Orfini Notaro.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edi-Aum ashxum , & publicatum fuit ad valvas Curiæ Innocentiana, in acie Campi Flora, ac in aliis locis folitis, & consuctis Urbis per me Petrum Paulum Sperellum Illustrifs. Tribun. Viarum Mandatarium.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reverenda. Camera Apostolica MDCCXIII.

Prorogatur Edictum de facienda Semente , deque vaccarum albarum numero in censum referendo .

Num. XIII.

## BANDO, E PROROGA

Sopra le Sementi da farsi , & Assegne delle Massarie di Vacche Bianche .

GIO: BATTISTA SPINOLA Prete Cardinal di S. Cesareo della S. R. C. Camerlengo.

Oppo effersi fatta avere ogni più puntuale esecuzione agl' ordini , che dalla paterna Carità , e vigilanza di Nostro Signore replicatamente furono dati ad oggetto di rendere meno sensibili a' suoi Sudditi le correnti calamità : Ha riconosciuto la Santità Sua. con suo particolar compiacimento come effetti delle fue incessanti premure estersi abbondantemente proveduti,e continuamente provedersi di grano a misura delle richieste, e del bisogno non solo tutti quelli Agricoltori, che seminano nell' Agro Romano; ma distintamente tutti gl'altri, che da luoghi anche remoti, ed infoliti sono ricorsi per ajuto a Monsig. Prefetto dell'Annona, come apparisce dalle note, e giustificazioni del grano distribuito da pertutto; esfersi accordate nuove dilazioni a tutti li debitori dell' Annona bisognosi così in Grano, come in danaro; effere stati soccorsi con nuove rilevanti somme quelli, che impegnati in groffe sementi non bavevano a cagione de' danni sofferti danaro sufficiente per perfezionarle, e ciò non come per l'addietro, ma senza il

il minore interesse, & aggravio loro supplendost con ciò all'obbligo naturale de' Padroni delle Tenute, che specialmente risentono il beneficio delle Culture de' proprii Terreni ; esfersi finalmente impegnata ad ogni richiesta l'autorità anche estesa da Sua Beatitudine. all'iftesso Monsig. Prefetto dell'Annona per ottenere da persutto ciò che loro più conveniva, a fine o di togliere gl'impedimenti, che ricevevano gl'Agricoltori nel dover

seminare, o di agevolare i loro lavori .

Ciò non offante non contenta la Santità Sua di queste nuove, e non mai praticate disposizioni con tanta beneficenza ed estensione, desiderosa sempre più che sperimentino gl' Agricoltori in qualunque contingenza gl' effetti del Suo paterno amore, e della sua continua sollecitudine per il pubblico, e privato bene, si è degnata. ordinare si proroghi a tutto il corrente mese di Novembre la facoltà di seminare per conto proprio a tutti quelli Agricoltori , che avendo fatta la rinunzia negl' Atti delle loro sementi, meglio consigliati desiderando poi di perfezionarle (come accade) non possono praticarlo, essendo cessata loro ogni azione sopra le medesime, restando in facoltà di Monsig. Prefetto dell' Annona. di concederle ad altri a tenore delle disposizioni del Bando pubblicato il di 30. di Settembre prossimo passato:e ciò perchè con evidenza maggiore si riconosca che il fine de' provedimenti emanati non rifguardava, ne risguarda che la sicurezza di doversi seminare le Campagne, e non mai o convenienza particolare dell'Annona, o pretesto per gratificare altri .

Inoltre comanda la Santità Sua si accordi, e proroghi ancora il termine prefisso a tutti quelli, che devono dare le Affegne delle loro Maffarie di Vacche Bianche, volendo Sua Beatitudine che per loro maggior commodo, senza incorrere nelle pene comminate nel Bando pubbli120

cato Il dì 25. Settembre prossimo passato su questo propostico, possimo eseguirlo in tutto si mese di Novembre.
corrente, oxidinando però si pratichi con tutta la necessaria esatezza dentro questo nuovo termine, dovendosi portare le Assenza con mano di Monsse, Presetto
dell'Annona, o al Notaro di Camera Galosi, non sussi gando loro l'avere portate ad altri le note, convenendo
ebe il fudetto Monsse, Presetto rimanga precisamente,
informato della quantità e qualità delle Massarie sudette per il buon, e miglior regolamento dell' Arte agraria.

Noi intanto per l'autorità del nostro usfizio di Camerlengo pubblicando glordini datici abocca dalla Santità sua avveretiamo ogn'uno, che si approstiti delle proroghe benignamente accordate da Sua Beatitudine con la puntuale ospervanza però di quanto in esse si preserve; a dovendo il presente Editto doppo che sarà stato assissa, pubblicato nelli luoghi soliti giovare a tutti, & assistato gere respettivamente ciassimo, come se personalmente sosse si mitmato. Questo di 4. Novembre 1713.

## V. N. Giudice Prefetto dell'Annona. Gaspar Turchi Commissario Gener.

Domenico Antonio Galosi Segr. della R.C.A.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradicum Edictum affixum, & publicatum suit ad valvas Curiæ Innocentianæ, in acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuctis Urbis per mo-Bartholomæum de Camillis SS.D.N. Papæ Curs.

Antonius Placentinus Mag. curs.

ROMÆ, Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apoflolicæ. MDCCXIII.

Sub/i-

Subfidii spe invitantur Agricolæ ad proscindendas glebas ineunte Martio anni insequentis 1714.

Num. XIV.

### EDITTO.

Per la Cultura de' Campi, e Rompitura de' Terreni nel futuro Marzo.

Gio: Battista Spinola Prete Cardinale del titolo di San Cesareo della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

B Enche le precauzioni opportunamente prefe con gli ordini già pubblicati per comandamento di Nostro Signore habbino prodotto tutto il desiderato bueno effetto, rimanendo quasi perfezionate, & accresciute le sementi della presente stagione in tanta quantità sì nell' Agro Romano, come in tutto il Distretto, e vicine Provincie non ostante le correnti calamità , estravaganze de' tempi, che può sperarsi con la Divina assistenza un Raccolto superiore a quello dell' Anno scorso; e ciò col mezzo degli ajuti somministrati per comandamento anche espresso di Sua Beatitudine a tutti gli Agricoltori bisognosi,proveduti a misura delle loro indigenze di grano e di denaro, tolerandosi in oltre li loro debiti con l'Annona, e facilitandoglisi tutti i mezzi per supplire al danno sofferto nella mortalità de' Bovi aratorii; tuttavia la Santità Sua continuando verso li medesimi Agricoltori quella paterna Carità, con la quale li ha finora riguardati, e dubitando che la mancanza de'Bovi Aratorii morti nella corrente influenza possa disanimare e difficultare loro rispettivamente in avvenire il proseguiguimento della Cultura de'Campi; a fine di prevenirequesto grave e possibile disordine si è degnata ordinare
invictino tutti a rompere nel situro Marzo questi Terreni, che dovranno poi seminarsi secondo il fosito nell'
Autunno del 1714, così nell'Agro Romano e suo Distretto, come nelle vicine Provincie, e specialmente di Maristima, e Campagna, osserndo loro tutta l'assistenzaOr ajuto, anche in denaro, che sarà somministrato da
Monsignos Pressetto dell'Annona per evogarlo nella necessaria provista de' Bovi, Or altri Animali, che possino
fervire per la rottura de'Terreni, secondo la qualità, Or
impiego delle Persone, e secondo le circostanze de' cast
da considerarsi da detto Monsignor Presetto dell'Annona, di cui sarà cura l'usare quei modì, onde gli Agricostrori se ne possino opportunamente provedere.

Inherendo Noi dunque a questo nuovo provido pensiero di Sua Beatisudine, speriamo che ogvino sia per sire dal canto suo tutto ciò che gli sarà permesso dalle;
proprie sorze, cooperando in tal sorma al pubblico e privato benessico per renders più meritevole di questa, obaltre Grazie che potrà consequire dalla somma benessecenza di Sua Beatitudine. Dato in Roma questo di g.

Decembre 1713.

V. N.Giudice Prefetto dell'Annona.
Gaspar Turchi Commissario Generale.

Domenico Antonio Galosi Segr. di Camera.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum-Edictum affixum, & publicatum sur du valvas Curra Innocentiana, in acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis, & consuctis Urbis per me Bartholomaum de Camillis SS. D. N. Papa Curs. Antonius Placentinus Mag. Curs.

In ROMA, nella Stamp.della R.Cam.Apost. 1713.

Jubentur Agricola profiteri numerum frumenti ae frugum, quem in Agro Romano severint fuperio anno 1713, quotque jugera excolere destinarint pro messe fiquentis anni 1714,

Num. XV.

### E D I T T O.

Sopra l'Affegne de' Grani, e Biade feminate nel Difiretto di Roma l'anno foorfo 1713. E delli Terreni, chefi doveranno rompere per la fementafutura del prefente anno 1714.

Gio: Battista Spinola Prete Cardinale del titolo di S. Cesarco della S.R.C. Camerlengo.

Esiderando la Santità di Nostro Signore accertarsi della quantità de'Grani , e Biade seminati nell' anno scorso 1713. per la Raccolta del corrente anno 1714. sicome anco delli Terreni che doveranno romversi per poi seminarsi per la Raccolta, del 1715. acciò Sua Santità possa opportunamente provedere alli bisogni del Suo Stato, & augumento dell'Arte dell'Agricoltura... Noi d'espresso ordine di Sua Beatitudine datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Usfizio di Camerlengo di Santa Chiefa col presente Editto ordiniamo e comandiamo atutte e singole Persone si Ecclesiastiche, che Secolari, Cittadini e Contadini, di qualsivoglia stato e condizione, Monasterii, Hospedali, & altri Luoghi Pii debbano dentro al termine di cinque giorni dopo la pubblicazione del presente Editto in ciascuna Città, Terre, Castelli, Casali, e altri Luoghi del Distretto di Roma, tanto mediatamente, quanto immediatamente foggesti alla. Santa Q . 2

124 Santa Sede, cioè dentro lo spazio di quaranta miglia. attorno haver dato vera e reale nota , deserizione , & assegne di tutta la quantità de' Grani , e Biade che ciascuno di loro baverà seminato in qualsivoglia Luogo, e Territorio nell'anno scorso 1713, per la Raccolta del corrente anno 1714. come anco delli Terreni che ciascuno di loro vorrà rompere, o è obligato di rompere in virtù degli affitti per la futura sementa del corrente. anno 1714.per la raccolta del 1715. qual nota & affegna da ciascuno si dovrà fare in scriptis in mano de Governadori, Podestà, & altri Superiori , quali baveranno carico di pubblicare il presente Editto con espressione della quantità de'Grani, e Biade seminati, e specificazione de'Terreni e Luogbi dove son posti, sotto pena di cinquanta scudi per ciascheduno da applicarsi alla Camera Apostolica .

Et ordiniamo a detti Governatori, Podestà, & altri Superiori sudettische usino in ciò ogni esquisita diligenza, O bavute dette affegne subito le debbano indrizzare e mandare a Monfignor Prefetto dell' Annona .

Volendo & ordinando, che il presente Editto pubblisato che farà ne'luoghi foliti di dette Città , Terre, Caftelli, & altri Luoghi del sudetto Distretto, vaglia, & astringa ciascuno come se li fosse stato intimato in persona. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo di 23. Gennaro 1714.

V. N.Giudice Prefetto dell'Annona.

Gaspar Turchi Commissario Generale. Domenico Antonio Galo si Secr. della R.C.A.

In ROMA, nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica, M DCC XIV. CitanCitantur Agricolæ, five Conductores, ac Domini ad dicendam caufam de refcindendis locationibus, minuendoque vectigali prædiorum.

Num. 16.

## EDICTUM CITATORIUM.

Joannes Patritius Archiepiscopus Seleuciæ SS. D.
N. Papar, & Rev. Camere Apostolice Thesaurarius Generalis, Cyriacus Lancetta Sac. Rotæ
Auditor, & Nicolaus de Judice Camere Apoflolice Clericus, & Annone Presecus Judices
Commissarii à Sanctissimo deputati.

Overint universi, & singuli has prasentes visuri, letturi, legique pariter audituri, quòd cum San-Elissimus in causis super rescissione contractuum, atque defalchis ob notam mortalitatem Animalium inter Agricolas, & Mercatores, aliosque intereffe babentes, ac Dominos Patronos Castrorum & Tenutarum, aliofque pariter interesse habentes vertentibus, seu versuris ad petitionem & instantiam corundem Mercatorum, aliorumque litis &c. Nos in Judices deputaverit cum speciali commissione Sanctitatis Sua manu signata tenoris sequentis videlicet: Romana: Beatissime Pater, Agricola, & Mercatores Vaccinarum , alique intereffe habentes devoti S. V. Oratores non valent amplius sustinere Affictus Castrorum , Tenutarum , & asportationis fenorum per ipsos conductarum in Agro Romano, & Di-Brictu, neque eisdem uti , ac frui ob peremptionem majoris

joris partis Animalium causa illorum pestis de anno praterito in prafatis locis , aliis Provinciis tam Status Ecclesiastici, quam exterarum Ditionum grassata, de quibus propter continuationem ejusdem morbi, eorumque. inopiam juste timent, nec valent sibi aliunde providere, & nihilominus Domini dictorum Castrorum, & Tenutarum cos vexant, & vexare sese jactant pro illarum Affictibus, partim coram A.C., & partim in aliis Urbis Tribunalibus, in quibus possunt super restissione illorum contractuum, & respective defalchis oriri Sententia contra Sententias in grave detrimentum ipforum Oratorum, quorum valde interest pro eadem re, & causa non vexare, neque jura, & exceptiones fere omnibus communes tueri coram tot diversis Judicibus; Supplicant propterea iidem Orașores humiliter S. V. quatenus dignetur caufam, & caufas bujusmodi coram quibusvis vestra Romana Curia Judicibus promotas, & promovendas in Statu, & terminis, in quibus reperiuntur omnes ad se avocare & unire, illasque sic avocatas ac unitas una cum omnibus suis incidentibus, dependentibus, & emergentibus annexis connexis, totoque nezocio principali, clausula quam , & quas, &c. Congregationi particulari RR. PP. Thefaurarii Generalis , Lancetta , & de Judice per rescriptum Sanctitatis Vestra in calce supplicis libelli eorumdem Orasorum deputata audien. cognoscen. & deciden, fineque debito terminan, tam per Sententias & Decreta universalia, quam particularia in fingulis controver fiis & caufis, ita tamen, ut per diffinitionem unius non ceffet , neque expires corum jurifdictio quoad alias summarie, sine strepitu, ac figura judicii de plano, ac folà facti veritate inspectà, omni & quacumque appellatione, recursu, ac revisione penitus remotis privative quoad omnes alios fudices per atta. Secretarii Camera absque solutione propina , & regestri

commistere, & mandare cum potestate ejusdem Congregationis arbitrio procedendi etiam extrajudicialiter, ac citandi, & inhibendi etiam per simplices Edicta & Notificationes in Curià & extra fingulis diebus & boris, praterquam in bonorem Dei feriatis, quos , quibus, quoties, ubi , & quando opus fuerit estam sub censuris , & panis ejus arbitrio imponen. aliaque geren. & docen. ac determinan. que in premissis, & circa ea erunt quomodolibet necessaria, & opportuna, pramissis necnon. privilegiis, ac indultis prædictis Tribunalibus, vel unisuique Persona, seu loco concessis etiam in corpore juris clausis , consensu in jurisdictione dictorum Judicum, Legibus quoque, & Statutis Urbis, & aliorum locorum etiam juramento vallatis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, stilo Palatii, & Curia, caterisque contrariis non obstantibus quibuscumque. Statum &c. pro plene &c. De mandato Sanctissimi D. N. Pape audiant Magistri The faurarius Generalis, Lancetta, & de Judice citent, etiam per Edictum, inbibeant, etiam sub censuris procedant, ut petitur appellatione remota, &c. I.F. Columna: F. Regens: Places 7.F. Nos itaque in pramissorum executionem per hoc prasens publicum Edi-Etum, five Notificationem ad valvas Curia Innocentiana, in acie Campi Flora, aliisque locis folitis Urbis, ac etiam ad valvas Civitatum, Castrorum, & aliorum quorumcumque Locorum, veleorum Majoris Ecclefia, aliisque locis folitis, & confuetis, ut moris est, affigen. O publican. monemus, citamus, citarique O moneri mandamus omnes , & singulas Personas tam Ecclesiasticas, quam Seculares cujusvis status, gradus, & conditionis, de & Super pramissis, & pramissorum causa quomodolibet interesse babentes, seu babere putantes, & pratendentes, quatenus infra decem dies proximos legitime compareant Roma coram Nobis per acta infrascripti Secre-

Secretarii Camera per sese , vel corum legitimos Procuratores ad dicendum, & excipiendum quidquid verbo, velin scriptis dicere, opponere, vel excipere voluerint contra preinsertam commissionem, contentaq; in ea juxta commissionis formam procedi videndum, necnon constituen. in Urbe Procuratorem, feu Procuratores reperibiles, & acceptantes eorum jura defensuros, & allegaturos, quoniam Nos dicto termino elapfo etiam nulla alia monitione, seu citatione pramissa, nes alio termino servato ad omnia & singula in prainserta commissione contenta, aliaque desuper necessaria & opportuna usque ad omnimodam pramiforum omnium executionem, caufa, & caufarum bujufmodi expeditionem, & terminationem juxta facultates nobis in d. commissione concessas procedemus, ipforum omnium quomodolibet interesse babentium contumacià, & absentia non obstantibus, neque attentis, avocando insuper, & reassumendo ab omnibus, & quibuscumque Judicibus non obstante confensu coram eis fortaffe praftito omnes , & fingulas caufas permiffu, & ab eis dependentia quomodolibet concernentes . Inbibendo etiam eisdem, ne in causis pradictis audeans sese ingerere, nec intromittere quovis fub pratextu &c. quod fi fecus &c. id totum &c. In quorum fidem &c. Datum Rome bas die 10. Martii 1714.

Jo:Archiep.Seleucię Thef.Gen.& Jud.Comm. Cyr.Lancetta S.R.Auditor Jud.Commiff. Nic. Judice C.A.C.& Annonę Pręf.J.Comm.

Io. Antonius Tartaglia R.C. A. Secretarius.
Edictum Citatorium vigore Commissionis.

ROMÆ, Typis Rever. Cam. Apostolicæ 1714.

Exci-

## EDICTUM PONTIFICIUM

Num. XVII.

Excitantur Agrorum Cultores ad faciendam fementem in annum 1715. promissă largiori frumenti distributione, ejus demque extrabendi facultate remisso vectigali 5. denariorum, pecuniæque subsidio ad emendos boves.

## CLEMENS PP.XI.

M Otu proprio &c. Inter gravissimas Pastoralis officii nostri curas , quibus jugiter premimur , in illam peculiari studio incumbimus, ut hac nostra Alma Urbs , ad quam quotidie tanquam ad Principis Apostolorum Sedem , & communem omnium Christifidelium Patriam , Catholica omnes Nationes confluuns , & quam Nos quantum in Domino possumus, ac misera prasentium temporum conditio patitur, commodis omnibus, atque ornamentis instruere, & augere jugiter satagimus, non solum rei frumentaria inopia nequaquam labores, sed feliciori in dies ubertate perfruatur.

Dudum siquidem fel.rec.Paulus Papa V. Prædecessor noster, ut prospero Annona, & Grascia ejusdem Urbis regimini opportune consuleres : potissimum verò Artem Agricultura in illius Territorio, ac Districtu, necnon Latii, Campania, & Maritima Provinciis restitueret, ac ampliaret, specialem Congregationem nonnullorum

Pralatorum, & aliorum Virorum, in qua scilicet tunc, & pro tempore existentes Thesaurarius Generalis, Annona Prafectus, Grafcia Prafes, Camera Apostolica Commissarius Generalis , ac ulterius q. Jo: Baptista. Costaguta ejusdem Pauli Predecessoris Familiaris interesse deberent, ibique potissimum de Arte Agricultura restituendi, & augenda, necnon de ftatu Annona, & Grascia bujusmodi, rebusque omnibus illas concernentibus invicem conferrent, tractarent, & diligenter perpenderent , eidemque Paulo Pradeceffari quicquid ab ipfis resolutum fuiflet, referrent, erexit, atque instituit; Ac subinde alia plura eodem consilio disposuit, & ordinavit; inter catera verò, ut Agricultura artem exercentibus, quò facilius arti bujusmodi incumbere , pecuni afque minori interusurio babere possent, opportuna aliqua subventione succurrere volens, tunc existentibus Proviforibus, ac Ministris Sac. Montis Pietatis Urbis districte mandavit, ut cuilibet Agricultori usque ad Summam mille scutorum monete, seu aliam ab eodem Annona Prafecto ordinandam , recepto emolumento duorum pro centenario nomine meriti, seu aliàs ab aliis ratione expensarum solvi consueto, necuon accepto idoneo , & sufficienti pignore , aliisque ejusdem Montis legibus, & institutis adimpletis, & observatis, de licentia Prafecti Annona pradicti subministrari deberent . Ac insuper omnibus Agricultoribus, Mercatoribus, & Colonis, qui tam in propriis, quam in alienis, & conductis Terris in Territorio, & Districtu Urbis, necnon Latii , Campania, Maritimaque Provinciis bujufmodi Agriculturam exercuissent, & sementem fecissent, fingulis annis, quibus pretium, & valor frumenti communiter in eadem Urbe per ipfos Agricultores , & Mercatores vendendi à tempore messis, & recollectionis usque ad Kalendas Martii cujuslibet anni summam juliorum quinquinquagintaquinque in fingula rubra non excessisses, quintam partem totius frumenti per ipfos eodem anno recollecti, deducto tamen semine, ad quavis loca, prater Infidelium, & S.R.E. hoftium, terra, marique liberè extrahendi, o transportandi, seuextrahi, o transportari faciendi facultatem concessit: pravio tameni Chirographo ab eodem Paulo Pradecessore Subsignando, ac solutis priùs Camera nostra Apostolica, tunc sua juliis quinque pro quolibet rubro extrabendo, & alias prout in Cedula Motus proprii memorati Pauli Pradecessoris desuper expedità, ac die XIX. Octobris 1611. publicatà, cujus tenorem prafentibus &c. pro plene &c. volumus, uberiùs continetur.

Cum autem novissime, nempe à mense Septembris anni mox elapsi, peccatis nostris graviores in dies calamitates promerentibus, non fine ingenti paterni cordis nostri dolore mortiferà Boum pestilentià per Urbem, illiufque Districtum, ac Provincias pradictas immaniter graffante, integra penè armenta interierint, adeò ut peremptis animalibus, de quibus ineffabilis Dei Providentia laboribus bominum folatia subrogavit, agrorum culturam plane deseri, terrasque in proxime praterito Autumno minime feri contigiffet, nife Nos tam frumento, quam pecuniis per dilectum flium Annona Prafectum abunde subministratis, Agricultorum inopiam sublevassemus, aliisque opportunis, ac salubribus provisionibus ei , quam benedicente Domino speramus , futura messis ubertati consuluissemus; tempus verò, quo agri serendis frumentis pro venturi anni 1715. messe destinati aratro proscindi debent, jam advenerit : Domini tamen pradiorum, Mercatores, Coloni, alique artem

Agricultura pradictam exercentes ob ingentia damna,

sus pro emendis Bobus, & laboreriis necessariis saciendas subire valeant.

Hine est, quòd Nos publica caufe nullà ex parte deesse, nostrorumque, & Apostolica Sedis subditorum commonos per esta per amplius providere volentes, motu simili, ac ex certà scientià, & maturà deliberatione nostris, deque Apostolica potestatis plenitudine, cedulam motus proprii Pauli Pradecessoris supradictam, quoad ea que presentibus non adversantum, ac usu recepta reperiuntur, carumdem tenore presentium approbamus; consirmamus, di innovamus, illisque inviolabilis, & irrestagabilis Aposolica sirmisatis vim, robur, & prassidum adjungimus.

Praterea motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine similibus Congregationem Pralatorum à Prafato Paulo Pradeceffore, sicut pramittitur, institutam, cui scilicet dilecti filii nunc, & pro tempore existentes Thefaurarius noster Generalis, Annona Prafectus, Grascia Prases, Commissarius Generalis Camera nostra pradicta, ac loco q. To: Baptista Costaguta ab eodem\_ Paulo Pradecessore deputati Praceptor Archihospitalis S.Spiritus in Saxia interesse debeant, barum serie renovamus, ac quatenus opus sit, de novo erigimus, & instituimus . Eidemque Congregationi toties , quoties opus fuerit, babenda, facultatem concedimus, & impartimur, ut iifdem Agricultoribus , Mercatoribus, & Colonis, aliisque artem Agriculture predictam exercentibus, ac five proprios, five alienos, & conductos agros in Latii, Campania, & Maritima Provinciis pradictis colere, & serere volentibus pecunias necessarias pro novis terris proscindendis, aliisque laboreriis perficiendis pro meffe dicti venturi anni millesimi septingentesimi decimi quinti à dilectis filiis Provisoribus, & Mini-Stris S. Montis Pietatis, necnon Mense Nummularia S. SpiS. Spiritus in Saxia usque ad summam centum millium seutorum moneta, nempe medietatem ex disto Monepletatis, dalam medietatem ex dista Mensa Numelaria Sansti Spiritus, cum licentia ab eodem Annone Prasecto subscribenda, ac Provisoribus, & Ministria Montis, & Mensa Remanularia predistis dirignia subministrari curent, & faciant, unicuique seilicet procas summa, que juxta cujusque Agricultoris, & alionam ram pradictorum inaigentiam, & idopentatem cidentam congregationi congrua, & opportuna videbitur, ac cum cautionibus pro indemnitate Montis Pictatis, & Mensa Nummularia bujusmodi ab iis, qui preunias aceperint, prassantia su sum sum pradictioni congrua, & apresata Congregatione (citratamen illius periculum, seu damnum) recognoscendi, & appresandis.

Caterèm, ut faciliès subministratio distarum pecunum Agricultoribus; & aliis predistis speri possi,
volumus; & mandamus, ut pro cà quantitate, speci 
ejustem Congregationis arbitrio, intrà tamen summam
dd. centum millium scutorum monetae, Agricultoribus;
& aliis predictis; subministranda erits, solvi debat quotaumis usque ad restitutionem summa subministrata
Monti Pietatis; & Menssa Summularia predistis seus
duo pro quolibet centenario nomine meriti; seus
duo pro quolibet centenario nomine meriti; seus
duo pro quolibet centenario nomine meriti; seus
supensarum, quas tam Mons Pietatis, quam Mensa Nummularia bujusmodi pro salariis Ministrorum; & Ossicialium susurere coguntur.

Demum Agricultoribus, & aliis preditlis, ut alacrius laboreria necessaria pro serendo frumento in proxime suumo Autummo persecere, ac complere valeants, quintam partem frumensi (desratho tamen semino) insubsquenti messe ami millesmi septingensesmi decimi quinti per ipsos recolligandi ad quavis loca, prater Insideliumi, & S. R. E. bossium, Terra, Mariqua libere

extrabendi, & trassportandi, seu extrabi, & transportari saciendi gratis, & absque ullà solutione Tratla Camere nostre apostolica solvi solita, expedito tamen priù chirographo per Nos signando, a solutis emotumentis Ossicialibius, & Ministria Cameralibius pro cjusmodi licentiarum expeditione debisis, licentiam concedimas, & mispartimar; Dummodo tamen spoe pretium, & valor frumenti tunc current, spoe alla temporum circumsantie cidem paterna charitati, qua Subditorum nostrorum commodit considere cupimus, alia ter non suadeant. Sieque, & non aliter per quossum que sudices de, subtata & c. sudicari, & definiri debre, a cirritum & decernimus.

Mandantes ciiam Congregationi, & Deputatis pradifici, ac preferim Annone Prafecto, un prefentes nofiras Literas, & in ein contenta quecumque objervent, & exequantur, & ab aliis, quantum in eis erit, condignă panarum inflictarum animadverfione, aliique opportunis Juris, & fatii remediis frmiter, & invoiclabiliter objervari faciant, & curent. Dantes eis, ac pracipue eidem Annone Prafetto in pramiffis, & circa ea plenam, & omnimodam facultatem,

& potestatem .

Non obstantibus, quatenus opus sit, nostră, & Cancellaria Appsolicia Regulă de jure questito non soliendo, ac rece mem. Pii PP. IV. etiam Predecessoris nostri de gratiis qualecumque interesse Camera pradista concernentibus in cădem Cameră intră certum tempus presentandis, or registradii, sitaut presentes Literas ibidem prasentari, & registrari nunquam necesse sit, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Appsolicis, necnon Urbis, Provinciarum, civiutatum, Terrarum, Oppidorum, & Locorum quorumcumque, ac Montis Pietatis, & Mensa Nummularia Sancti Spiritus pradictorum , aliifve quibuslibet etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, Consuetudinibus, Reformatiomibus , Decretis , Privilegiis , Indultis , & Literis Apostolicis Urbi , Provinciis , Civitatibus , Oppidis , Terris, & Locis, ac Sac. Monti, & Menfa Nummularia prafatis , illorumque respective Communitati-. bus , Universitatibus , Ministris , Officialibus , & aliis personis quibuslibes à Sede pradicta, vel à Nobis for fan concessis, ac etiam confirmatis, approbatis, & innovatis, que eis, quoad pramissa nolumus suffragari, & quibus omnibus , & singulis , etiamsi &c. illorum tenores &c. pro sufficienter expressis, & infertis habentes hac vice, ad effectum prasentium duntaxat , illis aliàs in suo robore permansuris , specialiter , & expresse, ac latiffime derogamus, caterifque contrariis quibuscumque.

Volumus etiam, quòd presentium sola Signaturasufficiat, etiam absque alià datà, & registraturi, regulà quacumque contrarià pariter non obstante. Et nibilominus litera in quavis sormà expediri possint cum

claufulis opportunis.

Prasensiumque Literarum desuper forsan expediendarum transsumptis etiam impressiv, manu unitu ex Caméra nostra Aposlotica Nosaviis subscriptis, & sigilo alicujus ex Congregatione pradictà obsignatis in <sup>2</sup>sudicio, & extra plena sides adbibeatur.

## Placet Motu Proprio I. F.

Anno à Nativitate D. N. Jesu Christi millessmo septingentessmo decimoquarto , Indictione septima, Pontificatus Sanchissmi D. N. Clementis Papa XI. Anno decimoquarto , die verò 24. Martis, supradicta 136 DE BOVILLA PESTE
dicta Cedula Motus proprii publicata, & affixa
fuit in Magna Curia Innocent. Montis Citatorii,
in Acie Campi Flora, & in aliis locis folitis, &
confluctis Urbis per me Bartholomaum de Camillis Apolt. Curl.

Antonius Placentinus Mag. Curf.

ROMÆ, Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ MDCCXIV.

## EDICTUM CARDINALIS CAMERARII

Endem, que in Superiori Edicto, confilia à Summo Pontifice, es conventu inita ad rem agrariam promovendam fignificantur.

Num. XVIII.

## NOTIFICAZIONE; ET EDITTO

Sopra li nuovi provedimenti presi per la rompitura de' Terreni, da cominciarsi nel presente mese di Marzo.

# GIO: BATTISTA SPINOLA Prete Cardinale del titolo di S. Cefarco della Santa Romana Chiefa Camerlengo

On cessando ancora del tutto per le mostre coipe.

La maligna instanca nel Bessiame Bovino , per
la quale rimane oziosa gran parte degl' Aratri congravissimo danno degl' Agricoltori , e non minor simore
in tutti di una prossima Carestia, or arrivando il tempo
di rompere i Terreni per l'anno 1715, crede Sua Besentitudine dovers si empo di rivini gorire la sua Pasensollecitudine, e che sosse un muovo contrasegno di esta.

il dare nuovi, e validi ajuti a tutti quegl' Agricoltori, che aveva invitati, & animati con Editto pubblicato il di 9. Decembre a proseguire la necessaria cultura de' Terreni; onde sempre più contenta di sentire che per le providenze date si fussero terminati i lavori dell' anno corrente, da' quali si spera con la Divina assistenza un' abbondante raccolto; e questo non solo per aver fatto somministrare tutto il Grano necessario per le sementi già fatte in quantità maggiore del solito; ma anche col mezzo degl' ajuti in denaro dispensato per suò ordine da Monsignor Prefetto dell' Annona agl' Agricoltori più bisognosize similmente con le dilazioni accordate ad altri Debitori , tuttochè avessero goduto nelle passate flegioni col beneficio della diminuzione del pagamento delle Tratte altri rilevantissimi vantaggi; desiderosa di continuarli anche per l'imminente rompitura de' Terreni, si compiacque destinare una particolare. numerosa Congregazione, la quale dovesse proporgli tutti'i modi più proficui, e convenevoli per afficurare il futuro raccolto dell'anno 1715. Ed essendosi questa a tenore degl' ordini di Sua Beatitudine unita con avere maturamente ponderato ciò, che più conveniva per l' adempimento delle benefiche intenzioni di Nostro Signore; supplicò Sua Beatitudine, che non dovesse forzare ne Padroni diretti , ne Affittuarii , ne Coloni de' Terreni, che doveano rompersi , ma più tosto moltiplicando gl'Atti della sua solita Clemenza, si degnasse continuare ad animarli, promettendo loro nel raccolto del 1715: la Tratta gratis della quinta parte del Grano da raccogliersi (detratto il seme) quando il Grano si vendesse in Roma fotto i scudi sette, ed in oltre che si degnasse. deputare una Congregazione simile a quella, che fu eretta dalla santa mem. di Paolo V. rinovando anche un Moto proprio simile a quello, che fu fatto dal sudetto Ponte\_ Pontefice in congiuntura della penuria, che soffrivano con la Città di Romase suo Distretto e voicine Provincie, e per ultimo dispoprovò che dovessi preventivamente sissarsi il prezzo al Grano a ragione di scudi sette, comeza calmeno, cominciando dal presente raccolto, come da alcumi pochi si presendeva.

Fatta da Monsignor Prefetto dell' Annona esatta. Relazione alla Santità Sua di quanto si era discorso, e proposto nell'accennata Congregazione, si compiacque Sua Beatitudine di approvare le risoluzioni della medema in tutto; dichiarando solo, che in ordine alle Tratte da concedersi nel 1715. si estendesse maggiormente la sua Beneficenza, volendo concederle non solo senza il pagamento delli giulii cinque, quali volle a favore della Camera Apostolica la Santa mem.di Paolo V. ma ne pure restringendole, o regolandole con il prezzo minore, o maggiore, che corresse nelle vendite de' Grani nel tempo di concedersi dette Tratte, e solo riservandost a dover in quel tempo ristettere con paterna Carità all'eventualità de' cafi , & alle circostanze de' tempi, che devono sempre suggerire i più sani confioli .

Si dispose inoltre a formare il desiderato Moto proprio a tenore di quello della Santa mem. di Paolo V. volendo pero in esso abolito il gravue po si di doversi dagli coltori dare il Pegno al Monte, che somministrassi il bramati soccorsi, volendo che la Congregazione instituita da Sua Beatitudine ad imitazione di quella retetta dal citato Pontesse dovesti, (spraza però lo rischio, e pericolo) assumenta delle se pericolo) assumenta delle se pericolo, delle si qualità delle persone, e quella delle sicurezze da osservisti da coltoro, che chiederanno soccosso, per doversi poi dal Presetto dell'Annona far

somministrare il denaro da impiegarsi in compra de'

Bovi per la coltura de' Terreni da rompersi.

Estendos però degnata la Santità Sua di segnare il detto nuovo Moto proprio già pubblicato con la rinovazione della Congregazione a similitudine di quella. dalla Santa mem. di Paolo V. ed avendo destinato la somma di scudi cento mila da distribuirsi , la metà dal Banco di S. Spirito , el'altra metà dal Sacro Monte della Pietà, si notifica ad ogn' uno, che averà necessità di denaro per erogarlo in compra de' Bovi , da valersene per li lavori da farsi, che ricorra da Monsignor Prefetto dell' Annona : mentre rimarrà a suo carico l' esporre alla Congregazione l'istanze d'ogn'uno, la qualità delle persone, l'idoneità delle medesime, la quantità de' lavori , le sicurezze, che daranno , e tutto quel di più, che converrà esaminare ; perchè possano liberamente godere del nuovo beneficio , del quale doveranno effere a parte non folo gl' Agricoltori dell' Agro Romano, e suo Distretto , ma anche quelli delle vicine Provincie, e specialmente di Maritima, e Campugna, i quali nella maggior perdita degl' Animali banno rifentiso più grave danno .

Inolere la Santità Sua inerendo alle suppliche degl' Affittuarii, e Coloni notabilmente danneggiati dall' influenze del male, si è compiaciuta d'instituire una Congregazione di tre Prelati, la quale dovrà efaminare, e decidere tutte le controverse eccitate dagl' Affittuarii, e Coloni de' Terreni appellatione remota, per togliere le distrazioni , & i dispendiosi litigii , che s'intentassero, si a riguardo de' pretest difalchi, come di rescissioni di contratti, o d'altro, che riguardi queste materie; come può esattamente riconoscersi nell'Editto citatorio pubblicato per quest' effetto il di 10. del corrente mese di Marzo; Non intendendo però la Santità Sua Sua, che quelta nuova Grazia, e facilità ferva di pretesto per ritardare quei Pagamenti già maturati, e dovuti per gl'Affitti, o Subassitti prima che comin-

ciasse l'influenza del male .

Procuri dunque ogn'uno di approfistarsi di tante, e ai si speciali Benesseenze di Nostro Signore, percè possi Sua Santità continuare nel contento di vedere sempre, più sollevata nel suo Pontissato per mezzo delle continue Grazie l'Arre Agraria, e do pulenti di Gonninon solo le Campagne di Roma, ma tutte le vicine Provincie, il che sommamente rimane a cuore della Santità Sua per vantaggio de' suoi Popoli.

Vogliamo dunque, perchè sempre più apparisca quarto la Sanità di Nostro Signore ba disposto con la suafolita provida Benesicenza, che il presente Bando sia pubblicato ne' luoghi soliti, acciò sia a notizia d'ogni uno quanto in esso si contiene. Questo di 24. Mar-

20 1714.

#### V. N. Giudice Prefetto dell'Annona.

Gaspar Turchi Commissario Genera

Domenico Antonio Galofi Segretario di Camera.

Die, mense, & anno, quibus supra, supraditeum Edictum affixum, & publicatum suit ad valvas Curiæ Innocentianæ, in acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuctis Urbis per me-Bar142 DE BOVILLA PESTE Bartholomæum de Camillis Sanctissimi Domini Nostri Papæ Curs.

Antonius Placentinus Mag. curf.

In ROMA, nella Stamperia della Rever. Camera Apostolica, M DCCXIV.



## DISSERTATIONIS HISTORICÆ

D E

## BOVILLA PESTE

In qua morbi natura, figna, fymptomata, caufæ,ac medela pbilofophico-medicis rationibus agitantur.

## PROOEMIUM.



Un primam, alteramq; partem hujus operis fortasse non infe liciter absolverim, superest, ut postremam aggrediar, in qua totius ferè negoti 
fumma versatur; nam ignoratis hujus epidemiæ naturå, 
causis, estectis, curandiq; meshodo, fieri non poress, quin

confilia, præsidiaque omnia Politico-legalia, si rursus utendi occasio se dederit, vel plane inutilia " vel sera ecrtè contingant. Ut autem manum operi admoveamus, ab ipsius morbi vetustate initium dicēdi facimus. Boxillam Peftem apud Priscos interdum incessisse bistoricorum monumentis comprobatur.

## CAP. I.

Ant quiffimis temporibus bou clades .

CI quis annales superiorum temporum pervolutarit, in hujus, de qua loquimur, calamitatis memoriam fæpius incurret : non rarò fiquidem exitiales morbi in boum armenta ingruerunt, tantamque ediderunt ftragem, ne cum fibi propius ab exitio civitates abelle viderentur, ad Deum pacem exposcendam novos ritus, novaque sacrificia instituerint ; quo si quid admissum foret piaculum ; procurarent . Enimyero neutiquam videtur dubitandum, quin Deus hominum impietatem, ac scelera crebrò hujuscemodi poena coerceat , quam-Pharaoni quoque Ægyptiorum Regi comminatus mitas pæna loco eft, ut infanabile ejus ingenium flecteret, atque emolliret . Ait enim Exod. c. 9. v. 3. Ecce manus

A' Deo ista catainfligitur .

mea erit super agros tuos , & super equos , & afinos , & camelos, & boves, & oves peffis valde gravis. Similiter apud antiquissimos Romanorum, qui

fummo studio atque cura Religionem coluere, quamvis infinitis propemodum erroribus inquinatam, quippe qui in veri Numinis ignoratione vercaufam justitue- farentur, ea tamen increbuerat opinio violatorum Deorum irâ se se hisce incommodis, cladibusque vexari: quam ob causam gestandorum per Urbem ancilium, & canendorum faliarium carminum mos auctore Numa institutus., ut ait Plutarchus in ejus vita, & lectifternium in Urbe Roma jam primum. celebratum est anno CCCLV. utì Livius lib. 5. fufiùs narrat, cujus verba hie describenda duximus.

Tristem hyemem sive ex intemperie Cali raptim muta- Exempla è Livio tione in contrarium factà, sive alia qua de causa gra- afferuntur. vis pestilens omnibus animalibus astas excepit. Cujus insanabili pernicie quando nec causa, nec finis inveniebatur, libri Sibyllini ex S. C. aditi funt. Duumviri Sacris faciundis lectisternio tum primum in Urbe Rom à facto, per dies octo Apollinem , Latonamque , & Dianam , Herculem , Mercurium , atque Neptunum\_, tribus quam amplissime apparari poterat . stratis lectis placavere. Ac lib. 3. ubi pecudum fimul, hominumque perniciem, & decretas à Senatu supplicationes exponit. Grave tempus, & forte annus pestilens erat Urhi, agrisque, nec bominibus magis, quam pecori; ac paulò inferius inopfque Senatus auxilii bumani, ad Deos populum, & vota convertit. Juffi cum conjugibus, ac liberis supplicatum ire, pacemque exposcere Deûm: ad id quod sua quemque mala cogebant auctoritate publica evocati omnia delubra implent . Strate passim matres crinibus templa verrentes, veniam irarum calestium , finemque pesti exposcunt . Hujusmodi autem pestilentia regnante quoque Romulo Laurentes, ac Romanos invaferat ob negle- Ex Plutarcho. ctam, ut tum opinabantur, Tatii ultionem injuria cœsi; qua de re Plutarchus in Romuli vità hæc habet. Ε΄ν τώτε λοιμός δμαίνθει θυνάτες μξο άφνεδίες άνθρώποις άνα νίσο Stopigue , attifolog 3 % naprar acreia; na Ipsuparue aperias . Con 3 B sayin aluato i wink, we to weally morphism toll arayruiors ซล์ปะเท อิงกาศิลแบทเลข . E. พย่ ๆ นุ ขอัง ซ กลบดูงขางข อิงหลักษ อีเนอเล ovificarer ide marnimant . Subinde pestilentia ingruit , que mortem subitam afferens non trabebat morbum. Vulgabatur & in fruges , pecudesque , inde magna sterilitas orta . Sanguine quoque in Urbe pluit & Unde prater fatales calamitates gravis animos incessit superstitio. Pecorum lues ia Enimvero ubi eadem Laurentes lues infestavit &c. Peccum iucs in homines invadit.

146 Id verò præ cæteris animadvertendum, quodlib.41. narrat Livius; luem scilicet, quæ in boves ingruerat, in homines postmodum invasisse. Delectus consulibus eò difficilior erat, quòd pestilentia, que priore anno in boves ingruerat, eo verterat in bominum morbos. Quapropter Guillelmus Gratarolus in lib. de Pestis descriptione inter hominum pestilentiæ signa quadrupedum, & natatilium multitudinis interitus recenset. Et quidem non Homero solum auctore Iliad. 1. verum etiam compluribus deinceps experimentis perspectum est animantes , quæ natura pronæ funt , miserrima clade absumptas , priusquam homines contagio adoriretur. Cæterum plura de gregum, armentorumque pestilentiis apud [a] Lib. 6. de Re [a] Columellam legi poffunt .

Ruftic. cap. 5.

Pestilentia boum Carolo Magno regnante.

Infequentibus autem feculis non adfimilem pecorum internecionem historiarum monumenta memoriæ prodiderunt . Illa autem planè infignita, ac præ cæteris gravissima, quæ Carolo Magno regnante incidit; ita ut boves omnes ubique gentium, quæ illius imperio parebant, occidione occisi fuerint. Ita Annales Fuldenses ad annum 810. Tanta fuit in ea expeditione boum pestilentia, ut pene nullus tanto exercitui superesset, quin omnes usque ad unum interirent : O non folum ibi , fed etiam per omnes Imperatori subjectas provincias, illius generis animalium mortalitas immanissime graffata est . Annales verò Metenses, & Eginardus codem anno penè iis similia perscribunt : cujusmodi quoque fuerunt pestilentia, quas in boves graffantes suis temporibus narrant Fracastorius lib. 1. de Contag. cap. 12. & Joannes Wierius lib. 4. de Præstig. Damon. cap. 30.

Neque hercle quidquam instituto sermoni inconfen-

fentaneum fecerim, fi ex Ecclefiastica historia Scri- Ex historia Ecptoribus eximia quædam Miracula subjiciam, quæ elesiastica similifummam Dei benignitatem, atque clementiam promuntur. testatam nobis reliquerunt ; quippe qui piorum hominum precibus, & fide, ac Sanctorum Patrocinio, & deprecatione permotus miserandam pecorum cladem averterit . Itaque Cardinalis Baronius anno 376. refert, cim per omnem penè Europam faviente pestilentia boves interirent; eos santum incolumes fervatos , quorum fronti Santtiffima Crucis signum fuisset inscriptum, eoque miraculo non paucos Gentilium Christianam fidem amplexos : eamque in rem S. Severi, aut Endeleichi Rhetoris, cuius meminit Paulinus Epift. 9. non contemnendam sanè Eclogam affert, quam hoc loco integram lectorum utilitati , voluptatique consulentes exscribimus.

#### 148 DE BOVILLA PESTE CARMEN

Severi Sancti, id est, Endeleichi Rhetoris de Mortibus boum

Æ CON, BUCULUS, TITYRUS.

G. Quidnam folivagus, Bucule, triftia

Demissifts graviter luminibus gemis ?

Cur manant lacrymis largissus gena?

Fac, ut norit amans tui.

Buc. Ægon, quaso, sinas alta silentia Ægris me penitus condere sensibus. Nam vulnus reserat, qui mala publicat: Claudit, qui tacitum premat.

Æg. Contra est, qua loqueris, resta nec autumas. Nam divisa, minus farcina sit gravis: Et quidquid tegitur, saviùs incoquit; Prodest sermo doloribus.

Buc. Sci., Ægon, gregibus qualm fuerim potens,
Ut sotis pecudes fluminibus vaga
Complerent etiam concava valium,
Campos, & juga montium.
Nunc lasse permits spes opis est mea:
Es longus peperit qua labor omnibus
Vita semporibus, perdita biduo.
Cursus tam citus est malis.

Æg. Hac jam dira lues ferpere dicitus:

Pridem Pannonios, Illyricos quoque,

Et Belgas graviter firavis: & impio

Curfu nos quoque nun eptit.

Sed tu qui folius nosffe falubribus

Succis perniciem peilere noxiam:

Cur non antic pans qua metuenda funs,

Admofi meaticas manus?

Buc. Tanti nulla metus pravia figna funt, Sed quod corripit, id morbus & op primit:

Nec

Nec languere finit, nec patitur moras.
Sic mors ante luem venit.
Plaufiris fubdideram fortia corpora
Letiorum, fludio quo potui, boum,
Queis mentis gemina confona sinnulo
Concentu crepitacula.
Etas confimilis, fetaque concolor:
Manfuetudo cadem, pobus idem fuit,
Et fatum: medio nam ruis aggere
Par vicium parili nece.
Mollito penitus farra dabam folo.

Mollsto penstūs farra dabam Jolo . Largis patris erat gleba liquoribus . Sulcos perfacilis stiva tetenderat ;

Nufquam vomer inbaferat: Lavus bos fubito labitur impetu; Æsta quem domitum viderat altera. Tristem continuò disjugo conjugem.

Nil jam plus metuen's mali.
Ditto fed civius confequitur necem
Semper qui fuerat fanus, & integer,
Tunc longis quatiens ilia pulfibus
Victum depositis caput.

Æg. Angor, discrucior, mæreo, lugeo; Damnis quippe tuis non secus, ac meis Pectus conficitur, sed tamen arbitror Salvos esse greges tibi.

Buc. Illuc tendo mifer, quò gravor acriùs.

Nam folamen erat vel minimum mali;

Si fatura daret posterior mibi;

Quod prasens rapuit lues.

Sed quis vera putes è progeniem quoque Extinctam pariter, vidi ego cernuam Junicem gravidam; vidi animas duas Uno in corpore perditas.

Hic

Hic fontis renuens, graminis immemor, Errat fucciduo bucula poplite, Nec longum-refugit: fed graviter ruit Lesi compede claudicans.

At parte ex alià, qui vitulus modò
Lascivus faliens texuerat vias,
Ut matrem subiti : mox ibi morbido
Pestem traxit ab ubere.

Mater triftifico vulnere faucia; Ut vidit vituli condita lumina: Mugitus iterans, ac mifere gemens;

Lapfa eff, & voluis mori.
Tunc tanguam metuent, ne fitis aridas
Fauces opprimeret: fic quoque dum jacet,
Admovis moriens ubera mortuo;
Post mortem pietas viget.

Hinc taurus solidi vir gregis, & pater Gervicis valida, frontis & ardua, Latus dum sibimet plus nimio placet,

Prato concidit berbido. Quàm multis foliis filva cadentibus Nudatur gelidis tafta aquilonibus: Quàm denfis fluitant velleribus nives,

Tam crebre pecudum neces.

Nunc totum tegitur funeribus folum.

Inflantur tumidis corpora ventribus,

Albent lividulis lumina nubibus;

Tenfo crura rigent pede Jam circum volitant agmina triftium , Dirarumque avium, jamque canum gre**ges** Infistunt laceris visceribus frui .

Heu! cur non etiam meis? Æg. Quidnam, quefo, quid est, quòd vario modo Fatum triste necis transsitis alteros,

Affli-

## PARS III.

Affligitque alios ? en tibi Tityrus Salvo latus agit grege.

Buc. Ipsum contueor. Die age Tityre Quis te subripuit cladibus his Deus ? Ut pestis pecudum, que populata sit Vicinos, tibi nulla sit.

Tit. Signum, quod perbibent esse Crucis Dei, Magnit qui colitur solut in Urbibus: Christus, perpetui gloria numinis, Ejus silus unicus. Hoc signum mediis frontibus additum Cunstarum pecudum certa salus suit Sic vero Deus boc nomine prapotens Salvator vocitatus ess.

Fugit continuò sava lues greges;
Morbis nil licuit. Si tamen bunc Deum
Exorare velis, credere sufficit;

Votum sola fides juvat . Non ullis <mark>ma</mark>dida est ara cruoribus ,

Not unis matida est ara cruoribus, Nec morbus pecudum cade repellisur, Sed simplex animi purificatio Optatis fruitur bonis...

Buc. Has fi certa probas, Tityre, nil moror, Quin veris famuler religionibus. Errorem veterem diffugiam libens, Nam fallax, & inanis est.

Tit. Atqui jam properat mens mea vifere Summi templa Dei; quin age, Bucule, Non longam pariter congredimur viam; Christi & numina nofcimus.

Æg. Et me consiliis jungite prosperis: Nam cur addubitem, quin bomini quoque Signum proste idem perpete saculo, Quo vis morbida vincitur.

N 0-

#### NOTE.

### PETRUS PITHOEUS.

R. Mendationes, & monita in Epigrammata, & Poemata vetera pag. 478.

Severi Attilli, five Cacilli Severi poëtæ Chriftiani fub Valentiniano Augusto meminit ex Sophronio Gregorius Gyraldus. Hic verò noster, ut videtur, antiquior, &, nisi valde fallimur, Aquitanus: cujus carmen Elia Vineti Santonis, optimi, & doctifimi Senis beneficio debemus.

Ex Sanctorum Vitis aliquot narrantur Miracula.

Præterea inter Divi Joannis Beverlacensis miracula hoc etiam à Bollandistis enarratur nonis Maji. Non est mirandum Sanctum Confessorem Johannem mul. ta commoda prastitisse bominibus : nam etiam mutis animalibus commoda sanitatis frequenter prastat. Sape enim contingit, quod pestis mortalitatis animalia, O pecudes obtinet : sed incola provinciarum circumjacentium munimen folent obtinere, quando vovent San-Eto Johanni de armento suo aliquod animal tali peste. depressum ad liberationem caterorum : Solentque continuò convalescere, pestisque inde aufugere, hominibus vota apud Beverlacum patrono suo Sancto Confessori Johanni persolventibus . Hac nobis solent attestari qui & hac experti sunt, & noverunt hujusmodi vota multis conferre . Similiter autem in vita S. Gerlaci Eremicolæ nonis Januarii hoc matronæ cujusdam testimonium recitant . In partibus , inquit , nostris generali quodam pestilentia mortifero contagio vastata sunt oves, & boves, & universu pecora, & jumenta peccatis exigentibus usque ad internecionem sunt deleta... Eapropter B. Gerlaco de singulis capitibus pecorum meo-

meorum unum quadrantem me offerre devovi , & omnibus per totam regionem jumentis plaga pradicta morientibus, ego, inquit, omnia mea pecora B. Gerlaco patrocinante retinui . Hæc autem iidem narrant VI. Idus Februarii 2. Parte inventionis, & Miraculorum S. Goslini Abbatis cap. 2. n. 18. Domina Affifia Uxor eximii Juris utriusque Doctoris Domini Johannis de Banfiis, mulier veneranda, ac multum religiofa armenti gregem infectum morbo possidebat: qua quum morientes vaccas conspiceret, nec convalescentia remedium haberet, se humiliter B. Goslino commendavit, ut ejus armenta servaret, in quibus pietatis officia secundum morem suum singulis diebus expleret: que quum jam, vota peregiffet, nullum deinceps jumentum perdidit . Ex iis igitur fatis superque constabit nihil hac nostrà ætate insolens, aut inauditum prioribus accidiffe . Quinimo immortali Deo Opt. Max. gratiz agendæ funt, quòd præsens boum calamitas neque diuturnitate, neque acerbitate prioribus conferenda fit, que non modò in cetera armenta, atque in greges, verum etiam in homines ipfos defavierunt.

Veram pestem suisse morbum, qui nostra estate Latiales boves depopulatus est. Sign.z., ac symptomata cum iis, que in illorum cadaveribus inventa sunt, breviter exponuntur.

#### CAP. II.

On multis hic morabor demonstraturus Epidemiam, qua per hac tempora boyes nostros magnam partem perdidis, fuise veram pedem; cum iis omnibus palam signis, & proprietatibus processerici insignica, quibus pestifera lues stipari soler. V

[a] Lib. de Flatibus num. 7.

154

Etenim primo loco febris comitabatur, qua, quoniam fimilis, & communis omnibus cum pernicie fuit , jure apud magnum Hippocratem [a] pestis dicitur. Sunt autem, inquit, febrium duo genera, quo-

pud Hippocraté.

Febris commu- rum alterum commune omnibus pestis appellatur, altenis pellis eft a- rum propter malam dietam privatim iis conting it , qui eâ utuntur. Neque verò quin febris affectos boves ureret dubitandum erat: namque non modò Veterinarii Medici, sed ipse ego in illorum arteriis carotidibus, & axillaribus fummam semper, ac statini ab initio celeritatem, ac frequentiam deprehendi. Præterea quanquam ob nimiam cutis crassitiem neque exanthemata, neque carbunculi in externa boum superficie erumperent ; singulis tamen , ubi teneriores funt membrana, scilicet in ore, & faucibus phlogoses, pustulæ, ulcera, & maculæ è vestigio apparebant.

Insuper plerique boyes hoc malo tentati peribant intrà diem septimum, quod in peste frequentissimum eft : pauci verd per abscessum , ac decubitum , ut

mox dicemus, evadebant.

Bovilla pestis olim Malis appellata .

Illud tamen hie tacere non licet à celebrioribus olim Veterinariis bovillam pestem pracipuo malidis nomine fuisse vocatam, quod in epistolari quadam differtatione [b] mox subnectenda, fusius often-

The Proft at annena cap. 8. ter- demus . tie partis §. x. Morbi figna, ac fymptomata.

Quanquam verò(ut ad figna, ac fymptomata veniamus, quibus miserum hoc brutorum genus torquebatur) secundum variam in animalibus fluidorum crafimac folidorum texturam(quas fimul acceptas temperamenta vocant Medici) varia quoque affectiones ex una, eademque causa suboriri soleant ; sunt tamen quædam effecta, quæ in fingulis prope affectis animalibus cernebantur. Utique vidimus interdum in nonnullis bobus primum indicium contractæ pestis fuiffe, fugam arripere, ululare, stertere, ac mille modis quali subito terrore percitos se se agitare; scilicet quòd venenum,cum in ils volatilium salium ubertatem, miramque fibrarum nervearum in spafmos proclivitatem invenisset, diversos statim convullivos quà externos, quà internos motus induxit. Alios ctiam spectavimus, tametsi rarius, præcoci morte, quali fulmine tactos interiisse, eos videlicet, qui natura sua jam enerves, spirituque fuerant destituti. Sed in plerisque præcipua exceptæ luis signa Frequentiora. extiterunt subito mœrere ; caput demittere ; è lan- contracta luis figuidulis oculis lacrymas, è naribus, & ore mucum, gna. & saliyam fundere; atque interim febri cum horrore, vel horripilatione correptos, nauseantesque humi jacere : femper autem phlogofes, pustulæ, ut innuimus , hydatides , & ulcera linguam, & fauces fummo cum ardore obsidebant. Principio ut plurimum fitientes multum bibebant; postea verò à potu, ciboque penitus abstinebant; & ideirco cum deglutire, ac ruminare non possent , inedia , sitique celerius etiam, quam natura forte morbi factum effet, ad interitum adigebantur; alvo fæpe fæpius lubricâ, dejectifque fætidis, variegatis,& interdum cruentis humoribus. Plerique tandem omnes putidi, graviq; cum anhelitu, non rarò etiam cum tuffi intrà primam hebdomadem occidebant. Qui autem ad alteram pertingerent ( erant autem perpauci ) evader consueverant; præsertim si cadentibus pilis corium exasperaretur, aut facto ad nates, & ad crura decubitu, nè liberè possent incedere, prohibiti fuissent.

Vermes interim in naribus, ad cornuum radices, Vermes à muscis in labiis, atque ore comperiebantur, quibus scilicet

locis muscarum agmina poterant confluxisse .

Quod

Quid obfervatů cadaveribus.

Quod verò spectat ad ea, quæ in boum cadaverifuerit in diffectis bus detecta fuerunt; illud prænosse convenit, rarò in peste denatis certa, & perpetua apud illorumviscera affectiones deprehendi: etenim lues à liquidis primò excipitur, & ab iisdem postea aut hæc, aut illa membra pro varià eorundem conditione corripiuntur. Id sanè evidentissimum apparuit in tribus extispiciis, que nos fieri curavimus; nam præter oris, fauciumque ulcuscula, atque cosophagi, omasi, pulmonumque à rubore subnatum livorem, seu gangrænam; quas quidem res in unoquoque penè

tallotbeca .

fimiles comperimus; diverfæ in fingulis occurrerunt viscerum lasiones. Etenim in primo,qui tertia morbi die perierat, animadvertimus in omaso tum foeni [2] N. H. lib. 2. duriusculam massam, tum pilam illam, quam Plinius cap.42.de ca quo-que agit M.Mer- [a] Juvencarum topbum appellat, ortam scilicet ex abque agis inter- rafis lingua pilis, & mox deglutitis, subinde verò peristaltici motus ope in modum filtri accedente saliva coactis: catera viscera parum à statu sanitatis abfuerunt. In altero deinde, quoniam interierat 6.die, cum hepar', & intestina, tum pulmones sphacelo tentara. erant. In tertio cor etiam, & cerebrum corruptuin penè diffluebant. Neque quidquam in ipsorum liquidis constans,& memorandum observare liquitiob peculiares enim fluidorum crases, variam quoquo illorum fluiditatem , & colores offendimus. Ut proinde nihil certi clicere illine potuerimus': cæterum omittimus hic referre, quod alio loco fuse monuimus, infida scilicet omnino esse judicia, quæ fiunt ex observationibus cadaverum illorum, qui acuto, malignoque morbo decedunt: multa enim visceribus detrimenta, quæ principio aberant, tum ante, tum post mortem ab inquinatis liquidis hic illic sublistentibus afferuntur.

Cur pestiferum miasma solos boves, non cateras animantes afflaverit.

#### CAP. III.

Bitrusa illa , & philosophica exercitation dignissima quæstio mihi semper visa est, quæ de pestifero veneno instituitur, à nemine hactenus præter Hippocratem, quod sciam, luculenter explicata . Et sanè mirum videri potest lethiferum virus, quod bovillum genus per hosce annos tot, tantisque cladibus exhausit, cæteris animantibus innoxium fuisse. Hujus autem difficultatis nodum Hippocrates [a] non infeliciter, si rectè intelligatur, fol- tib. qum. 8. vere conatus eft : fic autem loquitur præclarissimus Ha: questionem Medicorum Princeps . Communis itaque febris ideo acute folvit Hiptalis eft, quod spiritum bujusmodi omnes attrabant : pocrates. simili verò spiritu similiter corpori permista, similes quoque morbi efficiantur . At fortaffe , subdit fenex , dicet quispiam, cur igitur non cunctis animalibus , sed alicui ipsorum generi contingunt tales morbi? Causa. est , propterea quod corpus à corpore , natura à natura, nutrimentum à nutrimento differunt . Non enim omnibus animalium generibus incongrua eadem, vel congrua funt, sed alia aliis conveniunt . Quando itaque aer hujusmodi inquinamentis, que bominum adversantur natura , repletus fuerit ; tunc homines agrotant ; quando verò alicui alteri animalium generi aer incongruus extiterit , illa similiter agrotant . Qui autem luftratur. Hippocratis sententiam exemplis illustrare aggressi funt, nimirum sturnos cicuta, coturnices veratro, turdos cantharidibus impune vesci, que homini, aliifque fere animantibus adversantur ; ac in uper

anima-

animalia pleraque cœnoso acri assueta, si in salubriorem transferantur, brevi tempore interire; ita ut falubritas non absoluta, sed relativa dicenda sit; ii certè rationem à magno Hippocrate indicatam

Hippocratis Sétentiz explicatio

neque explicarunt, neque, quod deterius eft, deprehendisse videntur. Age igitur dispiciamus qui fuerit Hippocratis sensus, cum ait, Corpus à corpore, naturam à natura differre . Aer quidem secum. defert, suspensaque habet innumera, diversaque corpuscula, ita ut que spiritum ducunt animantes, eadem simul hauriant semina, quæ deinde per corporis vias, & canaliculos permeantia pro cujulque corporis texturâ, & humorum temperatione, mixtioneque cum illis non idem efficere consueverunt . In aliquibus enim ita folidas partes extimulant, ac. vellicant ob figurarum, viarumque diffimilitudinem : ita fluidas miscent, atque perturbant, quòd alia sibi similia corpora motu cieant, ut fundicus illas immutent. Præterea ob viarum, & tubulorum corporis diversitatem cum aere, potu, vel cibo hausta corpuscula, multis modis percolata, atque disposita longe dissimiles succos efficient, aut noxios scilicet, aut salubres.

Exemplum ex

Hoc autem apertissimo omnibus exemplo demonpiantarum aver. ftrare contendimus, nimirum ab iis, quæ sub terra frunt, ad ca quæ fupra terram contingunt, ducentes argumentum. Enimvero in exiguâ telluris area quàm plurimas plantas sibi proximas, quam tamen inter se diversas videmus enasci; dulcibus enim, falubribus, & innoxiis deleteria, venefica, acres, atque amaræ adnascuntur ; tum formå , tum sapore Unde diversa arque ingenio prorfus diffimiles. Non alia profectò

plantarum quali- de causa, quam quod diversi hic illic halitus, ac tas oriatur .

fucci è terræ spiraculis prodeuntes in radicum oscil-

la, & plantarum vifeera illabantur: (quanquam nonnullæ illorum particulæ interdum, quòd meatibus non conveniant, excludantur.) qui mehercule fucci, tametí ejusídem naturæ forent, ac potesiatis, còm deinde variis plantarum canaliculis, & tubulis excipiantur, variisque in vasículis percolentur, omnino necesse en la vasículis percolentur, omnino necesse alias, atque alias induant naturas, ac diversos subeant motus, & inclinationes. Quo sit, ut vegetabilium quoque suida inter se oriantur dissimilia.

Huc accedit, quod in cunctis feminum utriculis nativus quidam fuccus ineft, qui fermenti inflar inuam naturam convertit quidquid postea per analogiam in radicum ofcula excipitur, & assumitur.

Eâdem itaque ratione în animantibus tum ob fa- Qua retione îde lium, fulphurum, ac fipirituum, quæ cum aëre, ac fax în animalibus pabulo recipiuntur, varietatem; tum ob diversambolidarum partium texturam, & liquidarum temperationem, mixtionemque, tum ob nativorum succorum fermentandi vim, eadem corpuscula aliquando, atque in certo animalium genere ad veneni naturam evehuntur, mox interitum allatura. Unde, opinor, planum sit, cur per hæc tempora boves tantium succorrepti pænas dederint, nosque in tantas conjecerint angustias; unde divina primium, ac deinde nostri Principis benignitate sumus expediti.

Eventa

Eventa nonnulla observatu digna, in diversis boum speciebus, ac temperamentis, quorum rationes afferuntur.

#### C A P. IV.

Deò rara funt, vulgique captum superant, quæ in animantium peste contingunt, ut nisi pleraque ad posterorum memoriam literis prodita sint, vix fidem apud illos inventura videantur. Ejus generis est quod Romæ in proxima hominum pestilen-[2] Apud C. Ga- tia contigit : [a] nam vespillones omnes , ac libitipaldium de Pefte uaiaium ae riție 6.40. n.5, fel. 266. narii, quamvis assiduo inter polluta, ac fluentia tabo cadavera versarentur, intacti penitus evaserunt; non

tempore peftis immunes fuerint.

Cur Vespillones alia, ni fallor, de causa, quam quod malis assucri, cum tot ante oculos funera cernerent, nullo eorum fenfu afficerentur, æquoque animo, atque hilari permanentes pestifera semina celerrimo spirituum, ac fanguinis motu partim dispellerent, partim temperarent.

. In hac autem boum lue, qui cibo, otioque obesiores cateris, ac juniores erant, faciliùs morbo corripiebantur, ac citiùs interibant, quâm qui propter laborem graciliores erant, ac vetuli: unde emeriti, & qui plaustra trahunt, minus omnium laborarunt . Ouare boves Cujus rei causam ad majorem, minoremve fluido-

pingues facilius rum copiam, & ad angustiores, patentioresque corlabé excepcion . poris meatus referendam crediderim . Enimyerò pefliferum fermentum, ubi majorem humorum vim, quàm sua labe corrumpat, ac majus etiam viarum impedimentum nanciscitur; ita ut foràs excurrere, atque expirare non possit, faciliùs immiscetur sangnini, guini, & spiritibus, visceribusque adhærescit: quod sanè in pinguibus ob corum corporis statum sapè fæpius evenire consuevit. Graciles contra, quanquam ipfi etiam venenum excipiant, indèque extinguantur; non rarò tamen fit , ut per apertos meatus promptiùs discludere soleant, ac dissipare.

Alterum verò majorem admirationem habet: fiquidem bubali fœminæ, quæ fuis vitulis lac præbe- Quamobrem bubanr, majorem partem pefte correpta evalerunt; fed interierint falvis

iis mammarum papillæ exulceratæ funt ; lactentes matribus. verò filii occubuerunt. Quod fanè cam ob rem faclum arbitror, quod erodens venenum naribus, atque ore à matribus haustum per obvias, ac patentes chyli, fanguinisque vias usque ad mammarum tubulos pervenerit, ibique, cum fortius papillas emungant vituli, falutarem veluti decubitum fubfiftendo produxerit: indè verò quoniam veneficum fermentum partim divertebatur in nati viscera, quem utpote teneriorem necabat; partim in corundent lactiferorum finibus hærebat, illofque ob corrodendi vim facillimè exulcerabat; proinde matres ipfæ falutaribus hifce plagis (quemadmodum in humanâ peste suppurantibus citò bubonibus) identidem, ab interitu vindicabantur.

Nè cui verò dubitationem afferat, quòd non matres Occurritur obje. filiis, sed filii matribus labem attulerint, quatenus aioni. scilicet iidem, contemeratis antea pestifero tabo faucibus ubera ficcando labefactaverint : illud enim advertimus lactantes matres priùs mœstas videri copisse & cum lacrymarum essusione caput demisssfe, quam natos, qui, ftatim atque luem excipiunt , à lactando propter dolentia oris ulcera deterrentur, atque defistunt.

Accedit praterea, quod in bubalorum armentis obscrDE BOVILLA PESTE

observatum fuerit steriles animantes, vuleò bufale fode pestifera luc frequentiùs interiisse ; nimirum quia exdem nec lac præbent, nec plaustra trahunt; quamobrem ut saginatæ venenum faciliùs exceperunt, ita,cum lac non emittant,nec cribrum ad idem venenum excernendum paratum habebant.

Rumor per Urbem manat aliam nullam effe boville stragis causam, quam insectum nomine Buprestin . Res diligenter expenditur, & refellitur.

## CAP. V.

Manat in vulgus famaBuprestin\_ hujusce cladis auctorem effe.

162

T Nterea dum teterrimæ ftragis causa, atque principium, & adversus eam præsidia modis omnibus exquiruntur, constans per Urbem fama diffipatur, bestiolam quandam Buprestin nomine, ab urendis bubus apud Gracos appellatam, ejus cladis au-Aorem extitife. Eaque sand opinio per omnium. animos pervaferat, quemadmodum affolet fieri, cum hærentibus metu animis,& impendentium malorum gravitate perculsis torpent confilia; iva ut absurdisfima quaque apud consternatam multitudinem fidem inveniant : poriffimum verd, quod Celeberrimus Jure Conful- quidam Jure Confultus doctiffimulque Patronus Pontifici Maximo luculentum plane libellum obmo Pontifici, quo tuliffet, in quo feviffimam ejulmodi insecti natuopinionem ejuf- ram , proprietatefque ex antiquis , ac probatæ fidei Scriptoribus quanquam brevi atque angusta, dilucida tamen oratione recenser, quam nos in hunc locum iifdem verbis transferemus, ut nostras subinde animadversiones subjiciamus:

rus quidam libellum offert Summodi confirmet .

# BEATISS, PADRE,

N. N. Umilissimo Oratore della Santità Vostra, avendo tempo sa a caso inopinato appreso nella prosessione legale alcune specie confacevoli al statale caso della mortalità corrente degli animali Bovini, gli è riuscito ultimamente di raccoglierle di nuovo, e confrontarle con gl'Autori anco legali, esploratori della cagione del male, e suo rimedio.

Che però ad ogni buon fine di giovare al Publico medica il Divino ajuto, riverentemente rapprefenta. alla Santista Voftar effentigerfi le madefime alla proprietà di quell'animale chiamato Bupreste, del quale ne fa menzione il Testo nella L.3. §. Alo Senatus' Consulto. fi ad Legem Conneliam de Sicariis.

Imperocchè i Buoi prima di morire infieriscono, mori poi trovansi col siele travasato, estetti soliti cagionarsi in individuo dai Bupreste secondo l'attestato Catelliani Cotta Mediolanensis Juris-Consulti. Memorialia pag. 549. verbo, Pityocampa S. meminec. rvv: Buprestis animal traditur simillinum Scarabaco longipedi, ratum in Italià, fallie inter herbas bovem maximè, unde etiam nomen invenit, devoratumque tacto felle, ita inslammat, ut rumpat, teste Plinio &c. Ed esso Plinio nell'Isporia Naturale. ilib. 30. cap. 4. n. 80. ove Bupreste è animale rado in Italia, e simile allo Scarasaggio di longio piedi, ingamas fra l'erbe massimamente il Bove, e di qui piglia il nomes ingibistica adunque dal Bove, toccandogli il sele, lo fa gonsare in modo, che crepa.

L'iftesse afferma Alexander ab Alexandro Genialium Dierdib. 2. cap. X. nel fine, ivi: Buprestis verò animal inventu rarum in Italià simillimum Scarabao, qui 164 inter herbas fallit fæpe boves , quo devorato , itaconcitantur rabie, ut acta in furorem terrorem afferant, pauloque post rumpantur, ex quo perniciale virus confici dicunt, quod fædiffime vexat contra cujus exitium præsentanco remedio Graci fuccurri prodidere.

Da questa più ampia affertiva dell' ab Alexandro nasce la differenza, perche alcuni Buoi muojono senza gl' effetti sudetti , derivando ciò dal morire questi non di Bupreste immediatamente inghiottiso, ma di veleno contagiofo generatofi in quelli , i quali l'hanno positivamente ingbiottito , argomentandosi da quelle parole

ex quo perniciale virus confici dicunt .

A' Professori di Medicina ancorche basti averli indicato come fopra la verisimile cagione della Mortalità nondimeno trovandosi tale, suggerifee loro alcuni rime di Andreas Tiraquellus in annotatione al fudetto cap. X. di Alessandro ab Alexandro, allegando Plinio, il quale nel lib. 23. cap. 1. n. 10. e nel cap. 2. num. 80. e nel cap.4. n.90. da per rimedi fpecifici il molto, o la Sapa o Ponfacino , questo in specie lodato affai dall' ifteffe Tiraquello in detta Annotazione lettera Divi:Omphas cinum contra Bupreftin per fe potum , taudatiffia mum . Et Deus de.

Hactenus igitur Vir Doctifimus .. Ego autem , ut verum farear, adduci nunquam potui, ut in ejus lententiam discederem, quod longe aliter fe le remo habere comperissem, ubi cam quanta maxime poteram attentione animi, cura, atque vigilantia, cum diuturna eventorum observatione, tum causas inter se, arque effecta conferendo investigassem : Quo circa cum hujusmodi quæstionem permagni interesse putarem, quippe quod in ea rei cardo verteretur, unde scilicet salus omnium, ac fortuna penderet, nè levi-

Quaftio de mor bi caufa magni momenti eft.

levibus momentis suspensos animos gererent, quibus incumberet cura ingravescentem pestilentiam quoquo modo propulfandi, atque ut certiori via, & ratione morbum aggrederentur, non ancipites, aut irritas curationes adhiberent; in conventu apud Illustriffimum Virum Bancherium orationem ha- Oratio habitebui , qua Eruditiffimi Viri fententiam (quod ipfius mum Bancheriu, pace dixerim) cum non privata laus, aut gloria, sed qua proposita sepublica salus ageretur, pro mea virili parte labe- tentia resutatur. factarem. His autem verbis concepta fuit oratio.

# X. Kal. Decembris MDCCXIII.

Uoniam id mihi negotii à Summo Pontifice datum fuit, ut Doctifs. Patroni libellum fibi oblatum studiosiùs expenderem, num scilicet quidpiam fructuoli in rem præfentem afferret; quippe quod is se certas, exploratasque hujusce contagionis causas è Juris-Consultorum fontibus hausisse Juris-Consulti profiteretur; commissam mihi, susceptamque pro- nem faciunt. vinciam ea, qua potui, accuratione confeci. Quod fi minus omnia, quæ ad rem illustrandam pertinebant, ob ingenii mei tenuitatem fuerim affecutus, -haud quidquam tamen dubitandum eft, quin prolixo, libentique animo quidquid opis, atque auxilii in me fuerit, in publicam caufam, commodumque contulerim. Primo itaque Buprestin venenosum, ac mortiferum animal fub iis herbis latitare docet, quibus pascuntur boves . Id herelè nobis minimè ignotum affirmamus, cum longè uberiorem messem è nostris Scriptoribus, unde forte Jurisperiti in suos elices aquam derivarunt, collectam ac paratam ha- atque Arabes, ac beamus. Ejus enim bestiolæ mentionem non Græci præsertim recenfolim, atque Arabes, verum etiam Latini fecerunt, fi feripferunt.

166

ac præsertim recentiores Naturalis Historia Scriptores, qui singula subtiliter funt executi. Ex iis igitur jure optimo, utpote qui ejus animalis naturam, ac proprietates curiose descripserint, ad nostram fententiam confirmandam testimonia proferemus . At verò inter omnes convenit, Buprestin insectum-

major Scarabæis.

Buprefis Can- quoddam effe Cantharidi cum forma, tum acerrimi, tharidi fimilis , atque erodentis veneni atrocitate quam fimillimum: senis quidem pedibus,& alis,& antennis instructum. In Italia infre- In Italia plane infrequens , non Plinio folum tefte ,

fentit .

quens eft, ac per- verum etiam Aldrovando, qui nunquam se se ejus rarò vistur. Marcellus Virgi. generis bestiolam oculis usurpasse fatetur : cum lius longe aliter contra Moufetus Marcellum Virgilium laudet auctorem , qui frequentiorem illam ibidem effe conqueritur, quam agrestium res, & fortuna patiatur.

Utrum autem immanissimæ boum cladis, quæ nunc omnes folicitos habet, ea demum fit origo, jure merito in contentionem venit : ad illam enim averruncandam repertum quoque forer alexipharmacum, si morbi causa constaret.

bus à Buprefti fuspicio amovee uus

Septem rationi-1, Sed quanquam prima specie Buprestis suspicionem movere possit, quod unanimi Scriptorum omnium auctoritate confirmatum, comprobatumque fit eandem bubus pracipue infestissimam effe, eiufque lethiferum morfum incommoda quadam comitentur admodum illis similia, quibus nostri boves nunc temporis afficiuntur: hujusce tamen internecio. nis causam in Buprestin minime conferendam his po-Qua sub sensus tissimum rationibus persuasum habeo. Enimvero cum de ejulmodi rebus, que sub sensus cadunt, difceptatio instituta fit, haudquaquam conjectura, aut incertis opinionibus judicandum, sed manifestissima quaque, ac fenfuum judicio comprobata tenenda funt, & contraria omnino repudianda : namo

cadunt fenfuum exploranda judicio. in scours -mannal ab

- Spinstor

fæpe-

fapenumero que ad veri similitudinem accedunt, à veritate îplâ quam longissime aberrant. Et quidem fi Buprestis, ut ajunt, hanc bubus calamitatem im- prestis & magniportaret, non narium modò olfactu, verum etiam fe prodit i nonoculis fuisset deprehensa : cum tamen id genus in- dum verò uspiam fecti diu quidem in Agro Romano quæsitum, non- est deprehensi. dum plane fuerit inventum; quandoquidem Scarabæis nihil quidquam magnitudine concedit, cantharidas autem superat, & intolerabili quadam odoris fæditate se prodit . Quapropter si neque oculorum aspectu, neque teterrimo odore hasce bestiolas inagris nostris hue usque deprehendimus, qui culpam in eas derivare possimus sanè non video.

Huc accedit, quod qui de Bupresti, ejusque acerbitate scripserunt, tanquam de peculiari quodam venenum conta veneno, non de communi aliqua pestiferæ contagio- gionem non afnis causa agere videantur : quamobrem ea tantum fert, sed singulis docent remedia, quæ uni, aut alteri pecudi morfu przsens morbus violata, non integris autem armentis, perinde ac fi vicinitate ipfaluem inde contraxerint, admovenda fint . Neque contrahitur. verò illud filentio prætereundum est, haud unquam scilicer evenire, ut si boves aliquot Buprestis veueno fuerint contacti, ad cateros ejus mali contagio pertineat : cum è contrario morbus, de quo sermonem instituimus, vulgari in pecora vel halitu, vel contactu ipfo consueverit, ac sæpe morbosæ unius pecudis vitio quam plurima, si ad cam propiùs accesserint, quam citissime contaminentur. Caterum interire quidem solent à viperis, aut rabiosis canibus morsu appetiti: nullam tamen inde labem, qui ejulmodi agrotis assident, contraxere. Quapropter quæ de Bupresti vulgò feruntur, explodenda sunt,

Verum enimvero etsi quasitas jamdiu bestiolas

atque ejicienda.



6071

III. Compertum oft huiufce. primum\_illato

reperissemus, longe fallerentur opinione qui in illas suspicionem contulerunt ; cum revera constet contagionis ini- è Campania ac Neapolitani Regni finibus non inotium & Campania pinatò quidem, sed consideratam jam pridem, atque per infectos bo- prævifam pestilentiam huc importatam fuisse : cum enim maxime contagium timeremus, haudquaquam vias aditufq;omnes obstruximus, quibus in nos posset invadere. Et quidem ut boum nunding ab Eminentiffimis Patribus, qui subjectorum incolumitati modis omnibus provident; in Ecclesiastica ditionis finibus interdicte fuiffent, ne hue quoque fædiffima lues ingrueret ; quidam ramen callidissimi mercatores à consulari vià digressi per diverticula boves quamplurimos peste contactos in hasce regiones induxerunt, nostrisque bubus, sanis cateroqui, ac vigentibus permiscuerunt; ac proinde non Buprestium vulneribus, aut volatu, sed callidorum hominum avaritia plane detestanda, qua Reipublica labes, atque pernicies effe consuevit, factum eft; ut gravissima contagionis semina in agris nostris à primo dispersa fuerint .

Avaritia Reipublica peffis.

IV. Necessafed innumeras ufque vidimus.

- Ad hæc cùm tanta boum strages edita sit, ut trium rio credendum penè mensium spatio quatuor supra viginti millia eft non aliquot quo numero centum aliquot, aut ducenti bubali con-Bupreftes tanca tinentur, interierint: non paucos fanè Bupreftes, firagem edidiffe: atque ita latitantes , ut vilum fugerent , fed frearqui nullam huc quentia earum examina ex uno in alium campum evolasse dicendum est : quod nemo quisquam huc usque animadvertit, tametsi bubulci omnes noctu, atque interdiu ad custodiam armentorum excubent, vigilentque.

V. Aliquot ar menta intacta Bupreflin minime licuiffet.

Præterea ad amoliendam omnem Buprestis suspifuerunt : id per cionem facit, quòd quædam armenta communi exitio prorfus intacta superfucrint, non alia quidem de causa, caufâ,quam quod diligentissimè provisum est,quo nè ullo inquinatorum boum, aut canum, aut pastorum, aut exterarum ejufmodi rerum contagio, aut fomite inficerentur. Ecquid enimBuprestis, aligerum animal, incolume, aut intentatum reliquisset, cui nemo quidem certè faciles aditus in campos, & prata omnia quamvis obsepta, & munita custodiis potuisset intercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere? Quid? quòd non pauci boves suos in Praterea qui bo-tercludere qui bo-parte qui bo alunt , fe fe aliquid in tantis malis profecturos rati; aridique frondinihilo tamen minus cam perniciem effugere potue- bus alebane, nirunt, quod caterarum rerum contactum, qua conta- profeserum. gione pollutæ fuerant , non herclè pari diligentià præcaverunt.

Quis autem ignorat, quin Buprestis, ut ut plerunque boves interimat, alios etiam animantes, ut ver- no boves solum, fed cateras eris veces (quemadmodum testatur Jacobus Grevinus de animantes infi-

Venen. cap. 11. ) & capras , & equos ( uti Vigetius cit . Atqui bos lib. 3. Artis Veterin. cap. 78.) quin etiam ipfos homines exitiali veneno aggrediatur, ut Scriptores cateri omnes affirmant. Ac proinde, inquit Aëtius, volucrem istam adeò venenatà natura præditam esse, ut non pecudes modò, sed & homines à tota substantia corrumpat. Hinc jure optimo Buprestin pro- Qui Buprestin pinantes lege capitali teneri narrat in Pandectis Bu- propinarunt cadaus . Lex autem ita fancit . Qui Bupreffin , vel tur . Pityocampen tanti facinoris conscii, aut mortiferi quid veneni ad necem accelerandam dederit, judicio capitali, & pana legis Cornelia afficiantur . Qui ergo fieri potuit, ut boves tantummodo Buprestis veneno laderentur, cum iisdem pascuis permixtim equi, capræ, verveces, uterentur ? Quinimmo ipfos etiam Taraxacum Buhomines lues invafiffe , qui non folum taraxaco ve- prestium cibus . scuntur, quod consuetum Buprestibus est alimen-

rum,

DE BOVILLA PISTE 170

eum, uti Bellonius animadvertit in Descriptione Montis Athos lib. 1. Obf. 45. verum etiam fæpiffime boum carnes hujuscemodi morbo interemptorum impune congrunt & Et quidem compertum eft homines aliquando in rabiem verti, cum rabiofæ animan. tis carnes devoraverint, ut Clariffimus Joseph ex Aromatariis affirmat lib. de Rabie Contag. part. 2. partic. 1. pag. 23.

VII. Nulla Bupreftis veneni fi-

Denique haud ullum ex iis fignis , queis Buprestis venenum agnoscitur, in hac contagione depre. gna deprehendi- hendimus; non enim ægros boves dolor, & anxictas. fed tacitus languor, vulgò impuntatura, corripit, arque interficit : neque ullum alexipharmacum adversus Buprestin à Scriptoribus indicatum quidquam iis profuisse rescivimus . Quid igieur restat , cies ignoratur, nisi ut candide fateamur genus quidem causa, è quo fonte ista calamitas derivata est, apertissimum nobis

Caufæ genus notum eft, fed fpe-

> gulantium venenorum numero ponendum : fingua larem verò illius speciem planè nos ignorare ? Neque verò novum est in animalium corporibus ( ut de Hydrophobia Calius [a] Aurelianus tradidit ) fine manifesta causa peculiare venenum innasci , quod postmedum catera contagione corrumpat .

effe, atque in erodentium partim, partimque coa-

[2] Lib. 3. acut. Morb.cap. 9.

Altera morbi idea proponitur, es refellitur, videlicet Vermem quendam,in naribus prope cranium enafcentem,ejus caufam babendum esse .

## CAP. VI.

Ec fanè defuit qui morbum, quo boves tunc temporis cornepti interibant, nonalium effe afirmaret, quam qui vulgò dicitur Accessor, cumque ab inscre quo ab in

p. Myrtilli, ablynthii, rorifmarini, falvia, allii, baccarum lauri, & juniperi ana partes aquales: misceantur, & mediocriter contusa imponantur igni

ad suffitum boum naribus admovendum .

Hoc enim pacto vermem illum è narium latebris foràs ejici putabant: præfertim verò fi grana aliquor falis in prunas injicerentur; tunc enim emicantibus indéfcintillis, & crepitu boves perterrefacti, ac graviter profantes naribus, faciliùs befitolam delitefcentem eliminarent, quæ patùm longa, fed admodum dura, ac foetida tandem deprehenditur.

Hujus autem opinionis falstratem facillime per ipsam experientiam assequuti suimus. Etenim cum Y 2 aliquis DE BOVILLA PESTE

aliquis ex affectis' bobus per nares affertum vermem emilisset, illum quidem nil aliud esse deprehendimus, quam verum polypum ex ipfamet mucofitate narium conflatum, qui deinde per suffitum paululum dissolutus faciliùs stertentis bovis concussione expellitur.

Sed quid frustra commentitias hujusce calamita-

Historia Bovilla contagionis è marmoreo bovis quid fibi velit explicatur.

tis causas expendimus, quum tam aperte falsitatis ar. gui posse videantur, quæ de bupresti,ac narium vercapite profecta, me nostra hac tempestate manarunt in vulgus, quam visu digna funt quæ Romano II. imperante in fimili contagione à Graculis jactata fuerunt. A jebant enim quum Romanus senior æstivum palatium conditurus proximèBovi cisternam effodi justisset inventum marmoreum bovis caput; quod à fabris in calcariam fornacem conjectum, ac in pulverem reductum fuit:atq; exinde bubuli pecoris cladem occidionema; ad Romani usque II. tempora. Verum hæc plane jocularia, ac deridenda veriffimam luis caufam videntur innuere, ab infecto scilicet bove, non marmoreo quidem, atque inanimo, fed viventi ad ejus generis armenta propagata. Vide Cedrenum tom. 2. Rom. II. Imp. 6-Michaelem Glycam Annalium parte IV.

> Bovilla pestis num oriatur à peculiari species insectorum contagionem promoventium.

> > CAP. VII.

[2] Nimirum Ca. rolus Franciscus Cogroffi, O Antofeffores.

Um de iis affectionibus dictum sit, que in bovilla contagione partim nomine morbi, partim min Valifnerius; fymptomatum apud Medicos appellari consueveter in Patavino runt, ad ea nunc veniendum, quæ causarum locum Lyee Celeberri- tenent ; quas inter nonnulli [a] recensuerunt certa mi Medicine Pro- quædam perinde quasi examina peculiarium vermiculoculorum, à quibus ut scabies sævus inter contagio- Bovillam pessem fos morbus oritur ; ita bovillam luem proxime per instar scabici à contagium, vel remote per fomitem de infectis in fa- vermiculis prona pecora propagari verosimilibus conjecturis existimant. Et quidem huic opinioni citra omnem dif- qui. putationis contentionem, ut fieri debet, sententiam Vermes in boum meam adjungerem, si propriis ipse oculis vermes in abAustore vifosillorum sanguine, aut quærere studuissem, aut casu saltem offendissem . Sed quoniam in corum duntaxat cute, naribus, ore, & faucibus, quæ superficies suas externo aeri contiguas habent, illos mihi cernere datum est; meritò idcirco tanquamo de re, ut admodum probabili, ita apud nos nondum Hac tamen inter certa quoquo modò hæsitamus, non dubitantes ta- probabiles hypomen, quin hujusmodi hypothesis ad eas sit referen- theses numerati da, quæ, licèt nudis fensibus sint imperviæ, esse ta- potest. men veræ, ac tempore, diligentiaque in clariorem

lucem proferri & poffunt , & folent . Quod autem dicatur ab aliquibus in emisso ab aioni, quod veraffectis bobus sanguine nudis, aut etiam microsco- mes ab aliis visi pio armatis oculis, vermes inspectos fuisse; id nova fint. rurfus egere animadversione putamus ; nam cruor postquam resederit ; atque in grumum conversus fuerit, ab aëriis insectis ita infici potest, ut ocyssimè confertiffima quidem, sed tamen omnino advenà vermium familia scatere conspiciatur. Qua de re animo discruciamur, quod nihil certi de ejusmodi argumento à nobis decerni possit, quod alioquin, ut maximè verosimile, excitatum, probatumque nontantum à recentioribus, Kirckerio potissimum, Fabro Chymiatro, Langio, Cogroffio, & Valisnerio, sed à priscis etiam gravissimis auctoribus diligenter scri- [a] De Re Russes ptis commendatum videmus . Etenim M. Varro, [a] lib. 1. cap. 12. & Columella, [b] ubi agunt de occultis, & pestiferis [b] De Re Rufti.

Occurritur obje-

morbis lib. 1. cap. 5.

Antiquiffimum. eft de verminofo

morbis à paludum vicinitate ortis, ejusmodi vermiculorum meminerunt. Varro enim in hac verbaloquitur. Advertendum etiam, fi qua erunt loca pamiasmate placi- lustria ; nam proprer easdem causas, & quod arescunt, crescunt animalia quedam minuta, que non possunt oculi consequi, & per aera intus in corpus per os , ac nares perveniunt, at que efficient difficiles morbos. Co-Inmella verò clariùs adhuc fententiam fuam aperit, inquiens. Nec paludem vicinam effe oportet adificiis, quod culoribus noxium virus eructat, o infestis aculeis armata gignit animalia, que in nos densissimis examinibus involant . Tum etiam natricum, ferpentiumque pestes , byberna destitutas uligine , cano, & fermentatà colluvie venenatas emittit, ex quibus sape contrahuntur caci morbi , quorum causas ne Medici quidem perspicere queunt .

Inutilis Reipublicz inquifitio, favet .

Sed quoniam ad publicam utilitatem perinde est in morbidis effectis, atque illata animalibus clade, qua remediorum si pro illorum causa animacum in sanguine seminainventioni non rium, vel inanime prorfus mialma statuatur ; quoties nihil ab uno, vel altero ad specificum, antidotum reperiendum deduci possit : Lugeamus nondum inventum fuisse vel apud Venetos, ac Mediolanenfes, ubi strages hæc graviùs armenta, & diutiùs afflixit, verum, certumque præsidium; tametsi antielminthica, hoc est vermes necantia(quibus nos etiam inutiliter Romæ usi sumus) sedulò adhibuerint. Lectores igitur satis admonitos arbitramur, si dicamus in bovilla peste sententiam de verminosa putredine iis adnumerandam effe , quæ probabiles utique,non verò extra omnem dubitationis aleam posita sunt; Clariffmus Va- multumque apud Rempublicam literariam præ cæteris promeritum fuisse doctiffimum Valisnerium, qui effatum hoc de vermibus in bovilla peste pluribus conjecturis explicaverit . Au.

lifnerius commendatur .

Auctoris opinio de caufà boville pessis, dequemodo, ac viis, per quas intrà corundem animalium corpora per contagium, vel somitem se se insinuat.

## CAP. VIII.

TLlud hoc loco præmonere inter necessaria ducimus, nihil effe, quod nobis ad res arduas pernofcendas tutius,atq;expeditius iter muniat, quam illa Quanam optima vestigandz veritatis ratio,qua à perceptis & cogni- indagandi veri tis ad minus explorata mentem dirigit, ac paulatim ratio. quasi involutam rerum intelligentiam explicat , atque illustrat . Propterea quærenti mihi probabiliores graffantis apud nos bovillæ contagionis caufas, nonnulla vifa funt præmittenda, qua, cum per fo . dilucida ac perspicua sint, obscuro huic argumento mea quidem sententia plurimum possunt lucis afferre. Quanquam verò hac omnia hic illic nostris in commentariis dispersa inveniuntur, quò celerius tamen ifthæc, atque uno intuitu perspici possint, ca. dem in unum diligenter collecta hic exhibemus. Multa porrò funt, que certa, ac manifesta repetitis observationibus in ejusmodi lue deprehendimus.

Observationes certissima in hac contagionem. I. Cuncti boves non sponte sua, sed contagio ta.

I. Nullum armentum, ac nè unum quidem bovem I. Cimiti boves communi morbo sponte sua, sed per contagium, aut mon sponte sua, sed per contagium, aut mon sponte sua, sed per contagium, aut mon sponte sua perusifie non polluti solim bovis cujuspiam, sed longe frequentius pastorum, aut veterinariorum, spissime verò canum, aliorumque animalium codem tabo assectorum vicinitatem: hac enim, aliaque multa, dum ab insecto ad sanum armentum accedunt, ipsus pestis semina, hoc est somitem, secum deserre solent.

II. Mor-

II. Luis venenū ex ore, naribus, & oculis in fanguinem subit .

II. Mortiferum venenum, quod boves per contagionem adoritur, quamvis statim ab initio sedemfuam, irritando, atque exedendo in ore, naribus, oculis, & faucibus figere videatur; propagari tamen in stomachum, & pulmones, simulque fædam labem è vestigio in sanguinea, nerveaque vasa diffundere oftendunt multiplices hic, atque illic tum liquidarum, tum folidarum partium affectiones, quæ partim in ægris per fymptomata, partim in mortuis per diffectiones apparuerunt.

III. Non tantum febri, quantum\_ degluciendi difficultate boves interibant.

III. Qua intereunt, animantes plerasque omnes non tantum febris æftu confici, quantum mandendi, deglutiendi, ac respirandi difficultate. Unde in carum cadaveribus linguam, fauces, pulmones, primaque concoctionis officinas tumore,ulcere,inflammatione, ac sphacelo labefactatas animadvertimus.

IV. Ii , quibus externi decubitus contigiffent, bant .

IV. Illos duntaxat boyes, & quidem admodum raros mortem effugisse, quibus abscessus, ac decubiinterdum evade tus in formam tuberculorum, scabiei, depilationis, vel rhagadum in uberum papillis, vel crurum imbecillitatis fieri contigerit: ita ut pauci prorfus boves per diuturnum morbum defuncti periculo fuerint , vitamque redemerint .

One fit boville pettis caufa.

Hæc, arbitror, nos apertissimè docere non aliam effe boville peftis caufam, quam corpus, five corporis particulas, que fumma quidem tenuitate, pernicitate, atque agendi vi præditæ ad brevissimum. tamen moveantur intervallum, ita ut ab alio in aliud corpus, aut contacu, aut saltem per somitem proximitate ipfå deferantur, ac transeant .

euliare venenum

Similiter ex præmiffis observationibus inferri po-Est quoddam pe- test tenuissima ista corpuscula contineri sub genere irritantium, corrodentium, ac perturbantium texturam, motum, temperationemque tam folidarum, quàm

quam liquidarum partium bovillæ naturæ. Quod fanè idem est, ac si dicamus peculiaris veneni rabiem, indolemque redolere, cujus illud proprium est, ut dum animalium machinam labefactat, atque peffundat, id quoque suopte ingenio moliatur; ut corpuscula fibi similia maxima copia sano in corpore, quod invadit, recens excitet, explicatque, ac fuo contactu multiplicet. Quamobrem non illæ dunta- Fermenta facilè xat moleculæ, quæ sub contagionis initium ab ægris in pecudes omnino incolumes transierunt, tot tantasque edunt strages ; verùm etiam quæ novisfime ad illas adjuncte, atque commote eandem veneficam vim adipiscuntur. Enimyero evidentem hanc, & fub oculos cadentem fermentorum accretionem observamus in panificio, dum exigua fermenti moles totam massam corrumpit, atque in sui naturam convertit. In vini etiam dulciffimi dolio. quod modico infuso aceto statim inacescit. Denique in corporibus à vipereo morfu fauciatis, qua momento temporis tota eodem tabo turgescunt, ac labefiunt . Itaque nihil mihi reliquum effe videtur, quo minus luculenter intelligi possit bovillæ pestis: causam ejusmodi corpori tribuendam, quod majoris perspicuitatis gratia pestiferum fermentum appellamus; cujus ea vis est, ut cum primum bovem attigerit, narium, oculorum, & oris ( quæ viæ funt pa- nefica lues in botentiores) texturam vellicet, arque extimulet: unde villa corpora fe & mucus, & lacrymæ funduntur ; indèque in fanguinem, & nervorum genus per pulmones simul, & stomachum illabatur. Scimus enim illuc cum aerc, huc verò cum cibis, & potibus, quæ proxima, immixtaque funt , corpufcula iter fibi patefacere , ac proinde tum ulcera, phlogofes, ac febres, tum virium languores, carcraque symptomata efficere, qua plc-

multiplicantur.

## DE BOVILLA PESTE

178 plerunque ideo boves citius etiam occidunt, quia cum illorum fauces labefactent, impedimento funt. quo minus possint deglutire': quare alimenti etiam penuria decedunt : enimvero corrofiva falia cibo . ac potu maxime dulcefcunt, funtque fola præfidia, quibus vires reficiuntur, ac recreantur.

mæum.

Sed quoniam multa, que pertinent cum ad pefti-Hic inferieur feræ contagionis vim, & naturam, tum ad modum,& Goredata ad An. vias , quibus veneficum hoc fermentum in animatifitem Borro- lium corpora subrepit , & quaqueversus se diffundit, tum etiam ad ejus effecta, casusque varios explicandos jam exarata utcunque habemus in epistolari disfertatione, quam de hoc eodem argumento dedimus ad Illustriffimum, ac Reverendiffimum. Antistitem Borromæum ; postquam scilicet doctifimus hic Vir bovillæ luis in agro Patavino tunc graffantis historiam ad me perscripferat; idcirco, ne actum rurfus agamus, atque ut reliqua, que à non paucis peritiffimis in arte Viris in eadem Differtatione hand plane spernenda habita funt, proponamus ( cum scilicet illam Hetrusco fermone Venetis primum, mox Neapolitanis Typis editam viderunt,) rem lectoribus non omnino ingraram nos facturos arbitramur, fi nunc à præclavissimo Scriptore latinè redditam hic fubnectemus . . . . . .

# JO: MARIÆ LANCISII

### EPISTOLARIS DISSERTATIO

Ad Doctiffimum Virum

## ANTONIUM MARIAM BORROMÆUM

E Theatinorum Familia nunc verò Episcopum Justinopolitanum meritistimum

# DE BOVILLA PESTE

Veneta Armenta depopulante, ab Hetrusco in Latinum sermonem conversa.

### REVERENDISSIME PATER.

Irificè tuis literis sum delectatus. Vir cum primis Rever. non folum. quòd luculentam tuæ in me voluntatis, ac benevolentiæ fignificationem habeant ; verum etiam quod

tuis in atrocissimam boum tuem observationibus, qua Venetis Provinciis acerbum vulnus,neque dum obducta cicatrice , inflictum eft , ita rem diligenter es persequitus, ut præsentibus illæ, posterisq; clariffimam lucem præferre poffint. Profecto fiquis,neglectis rerum originibus, contagionumq; in animalibus effectis, que symptomata Græcis nuncupantur, fe poffe putat in ipfarum caufas penetrare, curandique remedia certá lege proponere, in errorem turpissime labitur, & ab Hippocratis doctrina, quo nemo prudentior in Arte Medendi, nemo doctior fuit, longius aberrat: Egrotos, inquit ille, confide- De offed. 11.2. rare oportet flatim in constitutionis morborum princi-

### DE BOVILLA PESTE 180

pio. Atque utinam hac ipsa eventuum ignoratione non ego quoque à veritate declinaverim, cum ante duos menses, jubente Cornelio Cardinali amplissimo, de hujusmodi contagione pauca, & festinanter differui. Verum non is mihi animus est, quem pigeat, aut qui à Philosopho alienum reputct sententiam mutare. Id fanè qui negligit, mavultque ingenii fui fœtus deformitate obsolescere, quam censorio stylo expolire, in eos utique novercale odium profitetur. II. Neque verò mihi probant Medicorum ali-

Reprobatur Medici, qui à mediquare.

qui consilium suum, qui delicati, ac fastidiosi non-Veterinaria, & persona, & dignitatis effe arbitrantur, mentem, atque animos ad cam medicine partem demittere, quæ Veterinaria dicitur, Brutorumque valetudini inscrvit. Quasi genus hominum suz przcepta salutis in scholis tradita, Animantium maxime documentis non debeat, quorum beneficio omnis illa profluxit curandorum corporum disciplina qua Graco nomine ab experientia empirica appellatur . Enimyero Rationalis Me- cum artem illam medendi complector animo, quæ dicina à Bruto- ratiocinando adhibetur, cuique mihi gloriæ duco rum tectione in-erementum cα- nomen dediffe, camque adultam, innutritamq;video tum sedula corporum sectione, tum subtili, arduaque cognitione, ac scientia modorum, quibus ægritu-

pit .

dincs in aciem prodeunt; nequeo profectò erga bruta animantia, atque omne plantarum genus occultâ Brutorum anato- quadam animi vi non commoveri , è quorum visceribus ferro sejunctis dissolutisque manavit, ac promes laus,& ufus. pemodum absoluta est ars illa incidendi, quam propterea quod è cæterorum viventium extiscipio progredimur ad cognoscenda hominum viscera, com-Ejus inventor paratam vocant . Que quidem ars præstantissima. non cuipiam è Recentiorum Schola, sed antiquissi-

Hippocrates .

mo, & primo ex omni memoria rationalis medicinæ inveninventori Hippocrati accepta referenda est. Is enim non uno in loco, & præsertim in eo libro, quem de Pueri natură inscripsit, ita format, atque imbuit medicinæ artis alumnos, ut eos mente assequi velit cunctorum Animantium speciem, qua percepta ad fublimem hominum naturam investigandam iter sibi munire possint. At verò quam mirifica dicendi vi, quo verborum impetu eos urget, atq; obtestatur, ut, quæ fatis laudari nequit, plantarum, ovaque parientium Quin & Plantaanatomen affidua exercitatione pertractent ? Ipfius rum, & Ovorum mehercule verba operæ pretium est audire, quamvis incubatorum objampridem tibi, Vir amplissime, sint compertissima.

Igitur postquam doctis sermonibus agitaverat, quæ feminum compago sit, quæ arboribus nutriendi ratio, quæ inserendi, transferendique, id omne ad hominis fœtum traducit in utero adolescentis : Quod fi Loc. cit. d n. 23.

quis, inquit, considerare velit ea, que de iis dicta sunt ad 30. ab initio ufque ad finem , inveniet naturam omnem con-

similem effe, & ex terra nascentium, & bominum .

Ill. Et manet in sententia Hippocrates, dum propolità ovorum incubatorum ab altero ad vigelimum diem observatione pulli sese explicantis motus, atque incrementa nos in cognitionem deducere posse ait, quid agant in ovo, uteroque suo quadrupedum, atque hominum fœtus; quod cætero quinin maxima caligine delitesceret . Inveniet , inquit , omnia se habere juxta meum sermonem, quomodo volucris naturam ad humanam conferri oportet.

IV. Age verò ex hujusmodi rerum contemplatione idne folum oritur utilitatis, quæ integra, ac firmâ hominum perquirendâ valetudine continetur? Enimyerò si Hippocratem audiamus, longè hinc præstantiori beneficio aucti sumus . Quandoquidem Ejus utilitas exfectis, apertisque Brutorum extis quandam confpe- batur.

ximus non leviter adumbratam morborum imaginem, quibus homines conflictamur. Is enim primum diligenter inspecto, quo ægrotationis genere, deinde qua simul corporis parte Bruta debilitarentur . ad sedem affectæ valetudinis, cum codem morbo concutimur, constabiliendam, aditum sibi parefecit. Ut reliqua taceam, Capreas fatis est commemorare, quarum capite discisso reperit comitialem morbum ab acri, sulphureoque humore, è vasis in extimam cerebri partem diffuso, ac stagnante, originem fre-Lib. 6. de morb. quentius ducere. Cognoverit autem, ait , hot ipfum.

fac. n.13.

quis, & maxime ex Ovibus hoc morbo correptis, & prefertim Capreis; ita enim frequentisfime corripiuntur Si enim caput ipsarum dissecueris, reperies cerebrum humidum effe, & fudore refertum, & male olens .

A brutorum affectionibus deægritudinum .

V. Hinc verò quis dubitet , cos procul à veri; ducuntur fitus,& utilis , honestique finibus digressuros , qui idcirco cause humanaru Medicorum aliquem objurgatione dignum existimarent, quod mentem, cogitationemque ad graffantis modò pestilentia, ejusque propagationis causas evolvendas adjiceret ? Oftenderent enim se longè ab Hippocratis libris peregrinatos, ubi non rarò magnum iftud medicinæ lumen Armentorum ægrotationibus nostrorum morborum indolem, statum, conditionemque declaravit. Proferre possem librum de Articulis, ubi-luculenter luxati in bobus femoris experimentum affert; fed modò exemplum eligere lubet aquæ intercutis, qua si quis neget propter disruptas ydatides peaus laborare, illum bove disse-De intern affeit. eto rei compotem fieri jubet : Testimonium, inquit, babeo in bove, fi enim diffecueris, certiffime cognoveris.

#1.25.

batur .

Et Sacrorum. VI. Quod fi Deuteronomii praceptum sequuritate compro- tus, vel quantum nobis corundem, aliorumque haud paucorum quadrupedum viscera collustrantibus ob-

veniat emolumenti, dicendum susciperem: (sic enim usu carnium salubriori ad tuendam valetudinem nteremur; ) opus certè aggrederer inofficiosi hominis, ac laboriofi. Cùm enim Philosophiæ, nedum Theologiæ cultoribus ad scientiam rerum claristimarum pateant Sacrorum Codicum fontes, qui tibi, Vir doctiffime, ignoti effe possint, cum ex utraque difciplinâ magnam tibi nominis famam comparaveris? At quid ista ad rem nostram? Ego quidem, ut verum fatear, hanc veluti de proposità quastione disserendi arcem æquè mihi munire volui, ac tibi, cæterisque Regionis vestra magno ingenio Viris, & prasertim familiari nostro Cl.Ramazzino, quo plurimum Patavina fplendet Academia. Hos enim rumor est in hoc ipfo argumento verfari, illudque fummo studio exponendum, enucleandumque suscepisse.

VII. Jam igitur, ut que mea de hujusmodi Boum Diviso Differtacontagione fententia fit, perspicuè aperiam, cam tionis, & ordo dividam in partes tres . Agam primò de morbi ge- proponitur. nere, ac novum nè sit, an antea cognitum, quove appellatum nomine. Deinde causam inquiram, à qua profluxit, & quomodo in hanc Brutorum fpeciem casu, eventuque vario propagetur. Postremò quæ ratio eidem curando, præcavendoque adhiben. da sit, ut mea fert opinio, conabor ostendere. Hac legas quieto, sedatoque animo velim, & si fors tulerit me ex hujusmodi, quo nunc res involvitur, labyrintho explicatum iri; ut id felicitatis nonnisi observationum tuarum filo tribuendum erit, ita maxima tibi jucundirati fore non dubito. Nec fimilitudo, & color iste dicendi frigidulus de fabula videatur; nam dum Boves nostris sermonibus agitantur, non est, eur eos inter ficta illa cretensis Vacca, verusque Taurus locum sibi opportune non capiant. VIII. An-

#### DE BOVILLA PESTE 184

Graffantem moveram pestilentiam effe proba-

Antequam verò de ipsa re dicere incipio, dò Boum Inem, pro certo quidem statuo, morbum istum nihil à vera peste differre, qua nunc Armenta Boum tantummodo labefactantur. Nam in corum fingulis ezdem communiter, aut parum distimiles conspiciuntur notæ;eadem accidunt symptomata; tabes adest;contagione contrahitur; mortem denique celeriter obeunt, isto quicumque morbo corripiuntur : Quæ fane genuinam pestem constituunt, cum præsertim nunquam discedat horror quidam febrilis, pestiferæ febris nomine jure, ac meritò celebratus.

Ipfius exemplafæpius diversis temporibus repetita.

lib.1. cap.21.

Diony Lib.9.

cap.3.

Lucr. lib. 6.

Sil. lib. 14.

IX. Quod cum ita fe habeat , ut jam in ipfa quastione vestigium faciam, opinor te mecum herculè reputare furentem modò Armentorum luem imaginem antiquissimarum cladium referre, quibus varia superiorum ætatum memoria varia pariter Mundi Liv. Dec. 3. lib.5. plaga damnum tulit, quasque historica fide Livius, 6.20. & Dec. 5. Dionyfius Halicarnatizus , Armonius Monachus , & commode à te nuncupatus Joannes Wierius poste-Armon. lib. 4. de ritatis memoriæ commendarunt; ne interim Virgigeft. Franc. c. 96. lium commemorem, Lucretium, Ovidium, Silium que prefig. Demon. Italicum, quos poetico afflatos Numine ad ciendam hominum admirationem malum auxisse dubitari pos-Virg.lib.3. Geor. sit . Ab iis tamen genus ipsum proditum nobis est, Ovid. Metam. 1.7. non casus, ac præcipuæ affectiones, quæ pestilentiam ipsam consectabantur. In id quoque si contulissent industriam fuam, possemus quid inter nostram, & illorum temporum calamitatem intersit, apertè cogno. scere, ac simul utramque comparare. Quocirca reliquis prætermiffis in ea folum morabor, quæ ante ducentos prope annos in Forojulientibus orta, deinde in Veronensem agrum digressa vastitatem intulit, & cuncta propemodum armenta voravit inexplebili fame, vix dispari eventorum, atque agendi acerbi-

Ac przeipuè narratur qua an-80 1514.

tate

tate, qua modò fævit . Res à Fracastorio literis tradita est, viro in universa arte medica magni nominis , in pestilentiæ verd libris celeberrimo . Refere- Lib.1. de Contag. mus, inquit, etiam infolicam anni 15 14. contagionem, que in boves folum irrepfit . Vifa primò circa Foro-juliensem tractum, mox sensim, & ad Euganeos delata, at que inde in agrum nostrum . Abstincbat primo bos à cibo fine causa alia manifesta; Spectantibus autem in ora corum bubulcis, asperitas quedam, & parve pustula percipiebantur in palato, & ore toto . Separare protinus infectum oportebat à reliquo armento, alioquin totum inficiebatur . Fatcor equidem perniciem , ac labem istam non adeò Fracastorii atate ut nostră, infamem fuisse boum internecione. Nam tune enitens Natura, morbi femina, pestiferamque saniem sape ad extremas partes relegabat, frangebatque lethalem vim ; Quod nunc , nisi fortè me latet , contigerit hacenus nemini compertum fuit . Paulatim, fubdit , labes illa descendebat in armos, & inde ad pedes; Ac quibus ea permutatio fiebat, sanabantur ferè omnes;

X. Itaque Majoribus nostris haudquaquam istud Varia ipsius spepestilentiæ genus ignotum fuit. At quod ei nomen cies Antiquis coimposuerint, id modò in animo est perscrutari, nec gnitz, & quo no-mine appellars. alienum puto à re nostra . Quamquam enim, quæ fit rerum proprietas, ftatus, conditio ex ipfarum. deducere appellatione fallax, opinor, & lubricum fit; cum nomina haud Natura documento, sed hominum placito data fuerint; attamen id prorfus nequaquam negligi deber. Nam cum primum Sapientes fua rebus nomina confignarent , vel eaper analogiam, que Latinis proportio dicitur, ex aliarum rerum nuncupatione , quibuscum aliqua intercederet similitudo, derivarunt ; vel plures una

Quibus autem non fiebat , plurima pars peribat .

drup. cap. 43. Albrovand. de. lib. 1. cap. 1.

ter se quadam proprietatum conjunctione consociari. Gefulib.s.de qua- Malis igitur, ut à Gefnero, & Aldrovando accepimus, armentorum agrotatio illa vocatur, qua cibi fastidio, quadruped.bifule, & cessante ruminatione se prodit; quæ duo signa, à te Vir amplifs.didici & adeffe primum, & ftatim indicare boves apud vos pestilentia contabescere . Duplex est apud illos malidis genus, siccum, & humidum. Illud narium, atque oris ariditas confequentur. Istud mucus, & fluens ex ore pituita. Quatuor Graci affignant, commemorantque malidum species. ( udas enim, aut man's Gracorum vox est ) byear primam vocant, scilicet humidam ; End alteram, seu siccam; tertiam deseirer, articularem videlicet ; Quartamo denique vassemariam, hoc est subcutaneam. Quatuor istas non casu recensui, sed data opera. Certum. quippe mihi est cas omnes, si ab articulari discedas,

cum hac noftræ ztatis conveniat, in hujus temporis contagione se immiscere. Nam & quare .

ut nihil de ficca, humidaque dicam, quæ in dubium revocari nequeunt; quid cause est, cur subcutaneam excludamus? Nonne illam in omnium oculis ponunt & pelles tabe ad cutem deposità depilatæ, & horror pilorum, & armorum, cluniumque tremor, maculis denique, & pustulis infecta cutis ? Adcout quibufdam in mentem venerit cogitare, boves non lue, ut nunc res est, sed ipsis pustulis, quas variolas vocant, interire. Cum tamen Bruta ab hujusmodi vacare morbo Sebitius [a] ingenti argumentorum vi patefecerit. Mitto confimilem boum

[a] Difp.3.de Variol.nu. 13.

Que hujusce pe-cladem à Cedreno, & Glyca crabam fuisse appellafilentiz caula , tam: cum inde non nisi nudum nomen inferri possit . & quomodo pro. XI. Venio nunc ad alteram propositi mei partem, pagata argumentis evincitur . in qua non de verborum fignificatione, sed de maximis, gravissimisque rebus dicendum est. Agi-

tur

tur enim primum unde nam isthæc exorta fuerit pestilentia, cuive causæ tribuenda sit. Non enim, quæ tua pariter sententia est, facile est definire, Pannonici nè Bovis contagione deducta ad vos fuerit, ita ut, hoc procul à finibus vestris prohibito, nulla tabe, nullaque peste corripienda fuerint armenta; anex affecto aëre, pastione, aquarumque potu lethale vulnus acceperint, priùs quam idem ille Pannoniæ Bos vestras Regiones, vestraque Rura peragraffet; fed hausto priùs veneno febris suo tempore accesferit, in vitæque discrimen adducta fuerint. Nontamen in eo difficultas versatur, istud ne morbi genus contagiosum sit, quod apertissimè oculorum, ac mentis acie percipitur. Id igitur danda nobis est opera, ut videamus, an quispiam inveniatur, in quo lues ista sponte, suoque, ut ajunt, marte nata fuerit; vel aliunde transfusa, & derivata ? Equidem, ut meam sententiam aperiam, transfusam arbitror; quod & ratio suadet, atque experientia, qua in primis magistra sentimus, & sapimus . Quid enim si bene, ut Philosophum decet, cognoscere velis ægrotationum genus, qualecumque illud sit, conjecturis assequi studeamus; quæ nihil plerumque funt aliud, quam figmentum nostræ mentis, quid casu evenire potuerit excogitautis; Cum certis, firmissimisque argumentis res ipsa conspiciendam se præbeat ? Patet enim, ut tecum alii plures affirmant, quantumcumque quis velit, aérem, cibos, potum non accepto, fed ipsis innato, insitoque pridem veneno infecta, hoc folum tempore, quæ satis ad nocendum forent, collegisse vires; patet, inquam nullum è bubus in Veneto Imperio hac teterrima peste contabuisse, priusquam Bos ille Pannonicus ad Comitum Borromæorum Villam digreffus,vestibulum penetraverit;

188

[2] 2.de Morb. popul. felt. 4.

Oppositz nostrz fententiæ difficultates diluun-

quo fane temporis momento, non antea; hoc ipfo in loco, non alibi incendium exarlit, quod postea. cuncta propemodum armenta delevit. Dum verò hæc mihi fententia probatur, vulgato, veriffimoque Hippocratis [a] dicto morem gero : in re qualibet Originis principium animo, atque oculis, si fieri polfit, contemplandum effe.

XII. Nec me illud terret , demittitque animum , quod ajunt, vifum aliquando pestilentiam apud vos concepisse læta, atque integra armenta, quæ procul à morbidis pascebantur, & quò herculè nullus affecta valetudine bos pervafiffet; quamobrem non contactu, halituque alieno, fed vitiofo corporis habitu, ae morbi semine per id locorum invento, hausto pridem, suaque demum erumpente vi pestem illie adolevisse. At enim quis ignorat, atrociorem aliam. depopulantem homines luem ad remotifimas nonrarò plagas advectam miferi non folum cujufpiam, ejulmodi sanie putrescentis appulsu, sed brutorum, vestium, utenfilium, chartarum, in quibus veneficatabes concluderetur ? Sed quid aliena proseguor cum ex tuis accuratissimis Commentariis illustre proferre possim exemplum, quod in rem sit maxime? Nonne Bubulcus ille, qui morbofo armento postquam operam dediffet fuam , præfepe aliud ingrefsus, ubi optime valentes boves stabulabantur, cos Beccat. in prime omnes peste, quæ vestibus ipsius adhæserat, corrupit aded, ut in mentem venerit recrudescentis in-

urbe Florentia crudeliffimæ luis, quæ quumu parumper desæviisset, casu haud longe dissimili per duas fues tabida scruta jactantes renotata eft. Annon fides adhibenda est Vallisnerio viro doctissimo? qui mihi per literas fignificavit, nè ab ipfis

die Decam.

quidem canibus culpam hujusmodi armentorum labem,

bem , calamitatemque ex una in alteram partemo transferendi fuiffe procul ? Igitur cum ita res habeat, & cum mecum ipse considero innumeris prope modis & homines posse, & bruta, quin & ventos longè pestilentiæ virus convehere, non est, cur à sententia discedam, quaramque occultas, ignoratalque causas, unde clam, aut aperte pestilens morbus in armenta irrepserit; cum se se ante oculos offerat Bos ille Pannonicus, cui tanta clades accepta referri possit. In co autem, priusquam è Pannonia digrederetur, aut Venetum teneret litus, pestis ipsa non tantam fortaffe veneni illuviem congesserat, quæ contagionem, ac mortem cieret; quæque deinde incommoda navigatione, pravoque bestia habitu Cur non ante id aucta, & cumulata victu veneficiis idoneo pestem temporis, nec apud vos misere disseminavit. Credo, fermentum, ibi, unde digres-istud (nam quo alio usurpato à Medicis nomine cla-ceitt. riùs nunc referam imaginem pestiferi illius principii, unde lethalis hac tabes exoritur, nequaquam invenio) malignum, contagiosum, veneficum è vario, & fortaffe innocuorum corpulculorum genere coagmentatum, quod Bovi Hungarico luem arbitror infudiffe, neutiquam tibi negotium exhibiturum, qui probè teneas, quot clarissimis exemplis è Chymicorum arte depromptis palam sit Corporum simplicium plura, salesque non paucos disjunctos nullo nocumento esfe; conjunctos maximo. Et quis est adeò fui, rerumque humanarum oblitus, qui nesciat innumeras inter malorum species, quibus homines afflichamur, contagiofas quidem è variis casu conglutinatis aliment orum, aeris, potionifq:particulis, præfer. tim in affectis corporibus generari? Ut mittam reliqua,Scorbutum affero, quo plerumq; propter incomoda, molestiasq; navigationis puto Nautas periclitari. XIII.

#### DE BOVILLA PESTE 190

Præcipua pestilentiæ caufa exhalationes quæ à modo in diverfas partes convehantur .

XIII. Verùm ut illuc redeam unde paullum diferef. fus sum, neminem sanè latere arbitror è corporibus corporibus efflu- quanta, & quam incredibilis emittatur exhalatiount:ha verò quo- num copia, postquam Boyles , vir celeberrimus, ineam rem perscrutandam magnum contulit studium atque operam suam, multaque periclitatione perspexit . Istas, opinor , qui mente teneat exhalationes , tenebit pariter & manantem è tabido armento hanc

ubique.

fævissimam luem, & se facilè propagantem, nec mi-Cur non eadem nus, cur non cadem ubique dederit crudelitatis exempla. Prout enim largior, aut remissior copia pestilentis halitus, eaque plus, aut minus veneno imbuta huc, aut illuc pervalit; quin pariter minorem, majoremve stragem ediderit, nullus dubito: ut quidem taceam multam diligentiam ab aliquibus adhiberi posse, nè pestiferum virus ad sua quoque armenta pertingat. Nec alio fanè referendum cenfeocur huc ufq; in agro Ferrariensi, Hetruria, Flaminiaq; leniùs se habuerit, quam quod hactenus tristia luis semina vel nullo pacto, vel per ca solum corpora illuc delata fuerint, quibus non adeò tenaciter adharebant, ac proinde minori copià, ac faciliùs diffipanda: itaque multum sanè de vi mortifera remiferunt .

Quòd non innata, fed adventibatut à fenibus macrifq; bubus, que cur accidat, affertur ratio .

XIV. Non equidem ignarus fum, idoneo quodam ad eam suscipiendam corporis habitu contagio. tia fuerit, copro- nem contrahi; qui si desit, eam frustrà educere vires suas. Hinc aliqui impunè inter morbidos comminus huic mor- morantur; alii vix dum illuc se conferunt, quumbo obnoxiis; Id- tabem concipiunt, quasi non illine accepisse, sed secum ipsi tulisse videantur . Id autem cum mecum animo reputo, simul cogito istiusmodi rerum eventu manifestiùs comprobari, nequaquam ingenito armentis veneno (quod folum conjectando, ut fapius pius repetam, non philosophando assequi possumus) fed contactu noxio, pestiferoque savientem nunc ftragem induci . Cùm enim , te docente , aliisque pluribus, qui rem oculis perceperunt, non senes, ac ftrigofi boves, quamvis ipfå fenecta plerumque morbis affines, sed qui florida funt ætate, robustiores, obesi hac tabe faciliùs exhausti fuerint, cùmque experientia nos doceat corpora valentia, & vividacontagionibus, quæ ab adventitio semine procreantur, multò procliviùs obnoxia esse; quandoquidem pestiferi halitus eò promptiùs irrepunt, conglutinantur, augescunt, ubi vasis humorum affluentia. turgentibus sanguis à circulando, catera fluida à fecernendis, expellendifque noxiis hand paullum retardantur.

XV. Manet igitur, vel te adstipulante, si probè rem teneo, nefariam hanc pestem aditum sibi à tabidis ad pora inficiat, ac fana, atq;integra armenta patefacere vel ipfius morbi fe fe infinuet. vicinitate, vel tactu rerum morbidarum idq; manifestò evincit bos ille, quem in tua epistola narras. Hic enim cum optima floreret valetudine, statim ac herbas olfecit ab ægris jampridem bobus veneno illitas, in morbum incidit. Non illum amplius fociorum cura, non cibi amor tenebat, fed errabundus, languido gressu, mœstisque oculis, vix sui corporis ferebat onus. Ut istud mihi reputanti mentem subierit Gesnerii dictum : Boves pascendo berbas infi- Gesner. log eit. ciunt , bibendo fontes , stabulo prasepia, & quamquam Sani fint, odore morbidorum affiante depercunt . Quæ cum ita fint, non est cur amplius incertus ambigam, hæc boum lues luctuofissima qua se viå longè, latè-

que diffundat, ac damnum inferat. Nam sic opinor. Nemo est, qui nesciat, cum ab ægro in sanum cor- Modus, quo lues pus derivantur morbi, profluere ex illo in iftud in- per contagium. flucre diffunditur.

tis, quæ aut ipfius caufæ mortiferæ, pestilentisque fermenti portio fit, aut saltem cum isto cognationem habeat, atque eandem agendi vim. Hos enimverò perniciosos halitus facile dabis narium, atque oris hiatibus largius forberi, quippe qui ad respirandum, ad potum hauriendum, ad alimenta, quibuscum & aerem, & noxias illas exhalationes deglutiendas continuò pateant. Nec una tantum hæc datur via iisdem exhalationibus recipiendis, fed perexigui patent meatus (poros Graci-dicunt) per cutem difperfi, qui pori (usu enim mollienda sunt hujusmodi verba) idcirco appellantur externi, quòd circumfufum aerem contingunt. Et per eos quidem venenati fermenti tenuiores particulas se infinuare nemo sanè vel difficilioris ingenii diffitebitur. E' naribus atq;ex ore pertracheam ad pulmones, & per cesophagum ad primum ventriculum five omasum in bubus quòq;lata perducit via. Que omnia salivali quodam humore, ac lymphâ madent, quin potius vix abest, ut dicam, continuò perfluint. Scatent etiam glandularum oscillis, minimifq; vaforum, membranarumq; fuarum foraminibus; unde liquores illi à corde per arterias, aut cerebro per nervos dimanantes exprimuntur. Deniqut

rem cocludam, nemo inficiabitur per hujulmodi foramina quicquid corum diametro exilius est, ac proinde fubtiliffimam, tenuiffimamque materiem ingredi, in venas deinde, arterias, nervos irrepere; inde aditu sibi patefacto per omnes artus diffundi, ad ipsam cerebri munitiffimam sedem pervadere, ad extre-

Quas teneat labetactandi vias-

Peftiferarum ex- mamque ex omni parte cutem pervagari . halationum natura,& quomodo "

XVI. Ifta, ni fallor, in armento pestilentibus diversos pariane corpusculis aperiuneur illabendi semita. Restat moeffectus, explica do , ut aliquid de ejulinodi corporum natura dicamus,

mus, qua detecta palam fit , cafus , eventusque varios ab illa non diffentire, qui nune bubus perniciem pariunt. Verum cum nemo sit adeò lynceus. qui possit ipso oculorum fensu formam, magnitudinem, motum ejulinodi corpufculorum percipere, quibus pestilentiæ fermentum concluditur, præpostero agemus ordine, atque è rivulorum natura fontis indolem consectabimur . Exploratis nimirum illustrioribus eventis, minimo negotio caufæ unde profluxere qualitatem , naturam , conditionem, quoad fieri poteft, mentis acie confolciendum curabimus. Nam ut verum prorfus aperiam profecto non mihi supperunt ingenii vires ?

Quamquam enim quicquid efficit natura, ut tute Qnamquam cofeis, necessario, & ex intimis, perfectisque artis re-cognitu fit adgulis efficit; nobis tamen ars hujufmodi plerumque modum difficilis. manet occultar ideoque non rarò accidit, ut quæ Naturæ ad agendum facillima funt, nobis ad cognoscendum sint difficillima. Quare non cos moror,

qui se nihil ignorare arbitrantur; somnient hanc fibi partam felicitatem , câque , ut lubet , fuaviter perfruantur; profecto mentis eft gratiffimus error Eos tantum in hujufmodi re mihi fines conftituo. quos possim ingenii viribus peragrare. Præmittam igieur illustriora quædam à te præcipue, aliisque apud vos Medicis adnotata. Hinc nonnullis corollariis ea deinceps proponam, quæ à vero mihi propiùs abesse videntur. Nam in Physicis, si Galilao fides adhibeatur, Mathematicas velle demonstra- pag. 225. tiones ineptum eft.

. XVII. Prima hæc mihi se offert rerum animadversarum, quod malum iftud luctuosiffimum lingua declaratur. prænuntiat ulcerofa, aut vesiculis tumida, que dife cerofa,ae resicuruptæ flatus, aut lympham edant aquæ fimilem - listumida. ВЬ

Galil. Dial. 2.

Ob-

## DE BOVILLA PESTE

Observatum quoque in agto Ferrariens, atque in Hetrurià, si ulcus probè curatum sit, pestis propagationem suisse impeditam, ac salutem ægris armentis restitutam; quod apud wos hactenus desideratur.

2. A' boumanorexia moefiitia, atque inertia.

XVIII. Altera, quòd Boves statim ut morbus haret, à cibo abtinent, ac ruminando, incretes mœreus; tristes movent oculos, & caliginosos letho demum celerrime, & aliquando unius intrà diei spatium intereunt, vel si longiùs processeriat, acriter tusti concutiuntur, vomentis in speciem, aut obstrictis faucibus anhelantis.

XIX. Tertia verò, quòd corum aliqui dentibus, ac fi virrum comminuerent, firidentes e mittunt afflu entem ex ore lympham, è naribus mucü, & fimul acr em lympham, tenuiffimamq; Aliis potus odio eft, plures tamen ficcis perpetuò faucibus, aridisqiavidi bibunt. XX. Quarta, quòd Boves omnes iam indè ab

initio febri modico cum calore corripiuntur.

XXI. Quinta, quòd non rarò conspicitur lingua arens, & nigra, friata quoq; alibi, atque alibi. Tumores praterea in salivariis glandulis persape oriuntur, qui suppurantes, rumpuntur, & saniem ex ore, naribusque educunt, halitu socido, & graveolenti.

XXII. Sexta demum, quòd ingrave (cente morbo vix pauci quietè, ac linè gravi; incomposito quemotu sato cedunt, diverso tamen eventu. Siquidem plerique armis tremunt, & clunibus; impeditur anhelitus; horrescunt pili. Aliis venter resolvitur, vario simo, sanguineisque maculis illito: sunt quibus aret slercus, acque duresciet; quibus venter tympanitide instatur, ac vehementer mugiunt doloris accrbitate. Urina non omnibus una, cruda modò, & modò turbida, sanguinea, signita. Haud pauci pellem habent aquosis tuberculis distinctam. Alii spe-

sanguineo madent sudore, pilisque denudantur. Postremò non unus visitur, cui scatent vermibus cornuum radices, oculorum anguli, stercora.

XXIII. Et quamquam ad cognoscendam malorum causam, corumque sedem parum prodesse videatur , Exploratio pestitabida peste corpora dissecare ; etenim maligno hu- lentium corporu jusce morbi fermento, dum agitur anima, suisque incerra,& quare. viribus natura prorfus destituitur, liquores corrupti stagnant plerisque in locis; solidæ verò partes diftorquentur, quæ vitia, dum ægrotatio inciperet, aut ingravesceret, fortasse aberant; hic tamen plurimi ducendum est, bubus incisis omasum plerumque repertum fuiffe aridum, & corrugatum; pulmones vdatidibus conspersos, vomicis distentos, laceratosque; cerebrum in nonnullis fœtidum simul, & nimis humidum; in aliis integrum. Sanguinem præterea funt . qui sapius detexerint coagulatum; sunt qui aliquan. do fluentem nimis, ac dissolutum.

XXIV. Jam verò ut ex iis, quæ accidunt, ad ipforum causas quodammodo pedem referam, quaramque viam, qua se prodit venenum istud ad tot, ferarum Atomotantaque mala perpetranda; confectaneum profectò rum natura, vaarbitror , ut hac fit morbi feries : principiò oris ul- rifque effectibus cera; tremores deinde, tuffisque vomenti fimilis; fententia. rursus dolores, inflatio ventris, & dissolutio, urinæ quandoque turbidæ, cruentæque; si demum ut vomicâ laborant fauces, pustulis pellis; sanguineus erumpit sudor, glabrescit cutis; consectaneum, inquam, eft fermentum iftud pestilens,& detestandum, unde tot, ac tam admirabiles eventus dimanant, natura quidem similes, effectu verò propter partium, in quibus veneni vis agit, diversitatem dissimiles, incredibili mordacitate, acrimonia, & corrodendi facultate pollere.

ВЬ

XXV. Que medius fidius rerum diversitas mira neutiquam videri poterit reputanti,ut rem exemplis illustrem, veneream luem, aut scorbutum. Quanta enim ab hoc uno tabo, & quam varia malorum genera? Ulcus, bubo, diuturna febris, tuffis, articulorum dolores, gummata, ut vocant. Proteum diceres, cum è diversa liquorum mistura, variaque pudendorum ad resistendum vi , se se in diversas induat morborum species -

atque arte liquida, & folida corrumpant.

XXVI. Possem illud cum Arsenico , & Sublimato comparare; nam in folidis boum partibus re vera pares cum erodentibus venenis invehit effeinferant; & cur cus. Ab instituenda tamen hujusmodi comparatiodiverso eventu, ne me cohibeo haud ignarus, innumeras & esse, & excogitari posse salium, sulphurumque veneficorum conjunctiones, unde variæ, dissimilesque prodeunt nocendi artes. Sed illud affirmare non dubito qualescumque particulas, que corrodendo mortem afferunt, in folidis, liquidifque longè diffimiles eventus parere, atque exhibere; quin liquida vel ejusdem nefarii fermenti vitio diversimode corrumpi . Cùm enim diversa in singulis proportione commisceantur elementaria principia,& diversa proinde sit compositio, sit mehercule, ut ex ista diversitate, si mortiferum tabum se se insinuet, ac veluti seditionem moveat, diversi excitentur motus, agitationesque; alibi pars alia segregetur,& subsistat, quod Chymici pracipitare dicunt; alibi diffluant partes omnes, conglutinatione dissoluta. Idque non tantum in sanguine, fed in cæteris liquoribus, qui, quoniam in unoquoque plerumque corpore diversimode funt constituti, hinc sæpius distimiles, immo & contrarios eventus singulis accidisse bobus par est arbitrari. Cur autem, quave ratione cuique fingillatim varii concontigerint casus, non est hujus temporis explicandum suscipere; cum præsertim id eos tantum ignorare accidat, qui hospites in chymica, & anatomica arte non finè ingenti piaculo diversantur.

XXVII. Maximæ verò temeritatis, nedum difficultatis arbitror velle omnia, & singula opificis naturæ arcana cogitando assequi, ejusque essecus cognità operandi arte penitus introspicere. Et sanè cui tantæ fint vires, ut possit sensu ipso percipere ejusmodi exhalationum formam, quodque gravius est, motum, vim, regulamque agendi, cum illabentes ad viscerum sinus, & canaliculos, liquoribus se se subitò immiscent ? Quod si nemo id possit, nec meherculè fateri pudet, hanc unam rerum plurimarum esse, quas mihi accidat ignorare. Video solum facemo præbente Philosophia eas ipsas exhalationes aptare se se, & conformare ad membranarum, vasculorumque fibras, iifque subeundis suas magis idoncas exhibere boves, quam quælibet alia animantia. Quin inter boves, cos potissimum, qui succo affluunt nu- Cur in solos botrititio . Hinc autem rationem duci, sedem ibi faci- faviat . liùs figere, & conglutinari, ubi plenis affatim canaliculis fluit liquor, proindeque celerius ab humido maximis incrementis augeri. Contra si in macrum, & gracile corpus incurrant, ubi fanguis latiori alveo circulat, nec luxuriant viscera succi plena; aut eas nullo impedimento permeare, aut corrigi malignum

virus, ac temperari. XXVIII. Quod fi, ut interrogas, causam proximam, potioremque feire à me cupis, qua boves labefactati postremum vitæ diem morte conficient, hanc Proxima, & przaffero si non veram, unam tamen carum, quæ verò cipua cansa cur necem afferant. proximæ reputari possunt scilicet venesicam labem Græcis plaqua, quæ sanguini immixta, ejus irretit,

coërcet, fiftit partem illam vividam, tenuem, incitatifsimam, quam per cerebri glandulas secretam, atq; excurrentem, animalem spiritum appellamus.Id autem qua fiat arte, quibulve machinis, fi quæras, cùm innumeræ possint esse, me sanè fugit. Sed irretita, ac velut compedibus constricta, ut indito à Natura. motu, vi, celeritate destituitur, ita minuit armenti vires, turbat, confunditque membrorum munera, atque agendi deprimit facultatem . His enim omnibus in statu suo retinendis vis illa animalis, unde viscera, præcordiaque maximè roborantur, fimul cum fanguine præbet operam fuam . Sic verò mihi fententia eft, quòd comperi, boves contractà pestilentiå triftes, inertes, debiles evadere, febribus agitari calore modico, morte denique nonnullos, prope integris visceribus, intrà diei spatium violenter ab. reptos. Quæ sanè quis neget illato in animales spiritus vitio tribuenda esse ? quibus ad vitalia peragenda munera impeditis, ipsam extingui vitam necesse est. Itaque id esse causa, cur Boves intereant. prope abest à vero.

Cur qui prior incidit.covalnit; cuffit, exponitur.

XXIX. Cur autem quem primum in prælepiis pe-Bos in morbum fis corrupit, is plerumque convaluit? Aut ubi plu-& cur alternos ra stabulabant juga, cur alternos lethali percussit ictue pestilentia per- Hanc mihi geminam quæstionem dissolvendam proposuit Vallisnerius noster, qui cateros, velut aquila volando, superat ingenii vi. Non recuso, quin morem geram, dummodo conjectura probabili contentus fit ; nam ut quid afferam certi, verissimique, aliqua mihi manent ignota, quæ necessaria forent ad rem penitus investigandam. Sic igitur illud primum; Nonne vix nata in stabulis pestilentia paucioribus venenum agit exhalationibus, quam cum adulta ? & si paucioribus, nonne minus desævit? Ergò quid mirum

mirum, fi cum pestis fœtidis vaporibus parum innutrita nondum adoleverat, prior è bubus viribus pollens, atque hosti par, cum illa congressus vicerit, è morboque tandem emerferit; Reliqui, dum tot morbida corpora longè, latèque virus diffuderant, fato cedere coacti fint ? Sic alterum. Nemo, puto, inficiabitur, ut in jugalibus Equis, ita & in Boum jugis unum alio ftrigofiorem inveniri. Quod fi ftrigofior, jam minus huic pesti opportunus, quæ hactenus macilentis, quoquomodo parcere visa est. Quamobrem si velit indolem retinere suam, in alternos invadere opus habeat. Verùm de rebus istis hæc dicta fint fatis; non enim isto volumine boum pestem, ejusa; naturam inquirere aggressus sum. Quæ res utrique, scribenti mihi, tibique legenti, negotium exhiberet .

XXX. Ad tertiam modò propositi mei partem accedo, qua quidpiam remedii constituendum est ad armentorum valetudinem tuendam, restituendamve, Ad hac avertenfi morbo atrocissimo concussa fuerit . Res quidem dam calamitate, ad vitæ commoda utilis a ad felicitatem reipublicæ maxime convenecessaria. Siquidem, neglectà hujusmodi curatione; niatpestis, quod omen superi avertant, longiùs propagari posset, & adeò pascua veneno infici, ut eo demum quicquid reliquum brutorum ruminantium est propter omafi cum bobus fimilitudinem polluatur. Quapropter nunquam satis laudari potest Venetæ Reipublica, finitimorumque Principum providentia, qua ad hanc avertendam, profligandamque calamitatem omnistudio, cura, cogitatione incubuerunt. Hinc enim seu morboso cibo, seu contaminato pestiferis cadaveribus aëre, five ob desertas arationes annonæ difficultate, unde fæpius contagiones oriuntur, nè pestis ad ipsum genus hominum depopulandum progrederetur, timendum foret. Hanc enim ob

200

causam cecinit Hesiodus. Apris iuis supuls. Unde &: natum Græcorum proverbium λοιμός μεθά λιμός idelt-

Pestis post famem .

XXXI. At quod hujulmodi remedium ; quæ ejus: conficiendi ratio ? Contumax enim lues hactenus: impunè graffata est, omnemque elusit vim Pharmaco. rum,quorum nullum adhuc cum ipfa è diametro pugnans, & specificum, quod appellant inventum audio. Id fanè me terret, non tamen animum despondeo. Etenim nonnullis earum rerum commemoratis, quas tu Vir doctifs. adnotafti, aut ego commentus fum. aliqua deducam theoremata, quibus veluti fundamento recta huic medendi morbo, ratione duce, ars innitatur; non ea quidem nova, sed quæ jamdudum in usu posita meritis à me laudibus celebrabitur.

Ad ipfum inveniendum aliqua præmittútur poftulata .

XXXII. Postulo igitur mihi dari, quod ante omnium oculos obversatur, primum boves macros, exiles , quique viribus in speciem destituebantur, nequaquam fuiffe pestilentia tentatos, aut facilius, adhibità curatione, bonz restitutos valetudini.

XXXIII. Deinde extremis naribus, atque ori pestiferas exhalationes conglutinari : postmodum per eos præsertim hiatus in bruti corpus dilabi; rursus in tonfillas, glandula fque parotidum, gutturis, atque asperæ arteriæ se se insinuare, unde sibi postremò ad fanguinem aperiant viam .

XXXIV. Tertiò nihil æquè bubus emolumento fuiffe, quam proxima tonfillis iifdem cauteria, glan-

dulisque gutturis, atque aspera arteria .

XXXV. Que cum ita se habeant, an non vides Naturam ipsam clam regulas indicare, quæ avertendo, repellendoque morbo præcipuè fint adhibendæ? Nonne per se ipsa loquitur, id Medicos dare operam oportere, nè affluant humoribus armenta, nève turgi-

turgidis vasis liquores suant? An non iterum præcipit, ut celeriter pharmaco obsepiantur priores aditus , nè venenum nisi fractis antidoto viribus infanguinem illabatur ? Clamat denique fonticulos hiatusque aperiri; unde, si semel penetraverit, nec reliqui sufficiant meatus, extrudi possit? Quin igitur Naturam sequimur ducem? Qui ejus præcepta. negligimus? Qui diversa remedia conquirimus?

XXXVI. Quare si quis meam sententiam audire nis pars exponivelit, ut ne quidquam de arcendo contagio dicam, tur, experientia, quod præstantissimam mehercules, atque unicam an- arque argumentevertendæ luis rationem dixerim, diæta potissimum caveat Boum pesti; & si invaserit, diata illos è mortis faucibus educat. Atque eo solum utantur cibo, quo solent, sed modico, atq; optimo. Profectò ut expe. rientia nos docet, parco victu in hac pestis atrocitate nihil bubus utilius compertum est. Quin & curandis popularibus hominum morbis, Graci imiliulia, dicunt, cibi temperantiam maximæ semper fuisse utilitatis expertus fum . Hinc Perfarum fuit institutum, ut apud [a] Xenophontem legimus, tantâ Cives abftinentia uti, ut nihil ad excrementa supereffet . Cyri Infit.lib.1. Et Palamedes, Philostrato auctore, non aliam pesti medicinam adhibuit : Opus eft pestifera, inquit, declinantibus tenui diata motuque concitato. Medicam quidem haud attigi facultatem, sed omnia sapientia comprehenduntur . Verissimum sanè dictum, quo uno, dum parcè vivunt, video sapientes viros vel procul à Medicis egregiè tueri mentis vires, ac sustentare valetudinem suam. Dicto accedit [b] Sanctorii aucto- [b] Sub.3. Apber. ritas, in Statica libro scribentis : Si sciveris quotidie quantum cibi tibi conveniat, scies diutissime virtutem, ac vitam conservare . Sed quid ego auctoritatem fequor ? Ipsa perspicuè ratio suadet , non posse rem

#### DE BOVILLA PESTE

aliter evenire . Siquidem frugalitate parcior gignitur humorum copia, quæ fi moderata fit, tubuli nonnihil flaccescunt, atque ideo musculares ipsorum. membranæ, cum aliquod ad se contrahendas spatium obtineant, plus comprimendo possuut, quam liquores mehercule resistendo. Hine istis celerior motus imprimitur ad circulum conficiendum ; hinc fingulorum secretiones, motus, compages accuratius fiunt ; hinc denique quidquid noxium irreplit inanimantium corpora, scintillarum more, cum nonhabeat quod inflammet, facilè restinguitur.

Secunda Curationis pars affercommunitur.

202

XXXVII. Sit altera curationis pars, quam pariter Natura indicat, cuique plurimum inesse utilitatis tur. & rationibus puto; cataplasmate boum nares, linguam, palatum bis quotidie linire, ac fricare obstinato animo, nulloque discrimine, bona nè sint valetudine, an pestifero jam morbo concusta, ac labefactata. Quod cataplasma constituant acctum, allium, sulphur, sal, salvia, oleum, juniperique fructus, aut quid ejulmodi . Ita perlitum Animal obserabit aceto membranarum poros, viafq;nè sugant venenum, & reliquo emplaftro à glandularum osculis delibuto, aut in omasum leviter illabente, furentis mali vim retundet, & retardabit. Adest accepti beneficii testis Hetruria,adfunt Pontificii Imperii Provincia, ubi hactenus lue in. fecti boves in priftinam restituti sunt valetudinem ruptis oris vesiculis, medicatifq; hoc magmate ulceribus fanie inflatis. Utinam idem in posterum contingat. XXXVIII. Cave autem quidquam putes pericu-

Aliqua remedia reprobantur.

lofius effe venæ incisione, purgationibus, acrioribusq; remediis ; quippe quæ nunquam non damnum intulisse contagiosis morbls, & huic pariter per vestra rura bacchanti usus magister docuit. Profectò sa-

pius in mentem magni Hippocratis [a] fententia revocan-

vocanda eft : Ita te geras, ut fi juvare non poffis , saltem ne noceas .

XXXIX. Succedant autem istorum loco (quod erat tertium Naturæ indicantis quid fieri debeat , nis pars declaradocumentum) setones & cauteria bubus inusta, quæ tur ; ostenditur cum à Te proponantur, nequeo satis prudentiam rationibus, atq; tuam laudare. Etenim statim atque exhalationes ma- experimentis. lignæ liquoribus nostris commiscenturab insita fluiditate, exilitateque discedunt, & lymphâ maximè implicatæ glutinosum quid, ac viscum referunt; quamobrem.cum.per naturalia corporum cribra meare nequeanr,& secerni,facto vulnere latiores iis exitus parare necesse est. Et sanè à peritis Medicis, qui dum postrema Roma fureret in genus hominum pestilentia, iis curandis incubuerunt, non femel accepimus, quibus cauterii, aut venerei bubonis emissarium apertum foret, neminem horrenda lue fuisse conflictatum.

XL. At ubi,& quando hæc maximè inurenda sunt cauteria? Nam igne plagam fieri velim, deinceps injecto laqueo, impositoque caustico Cerato servari. Si de loco dicendum sit, tu Vir doctifs, cervicem laudas, ut fermento venefico non longè ab ingressu pateat exitus. Ego & cervicem probo, & armos, & clunes ; non solum ut illud undique pervagatum habeat, quà celeriùs fugere possit; sed ut Naturæ vestigiis insistam, quæ alias tabo ad extremas partes depresso, factoque sedimento Malidas profligavit, ut nobis Fracastorius est Author, cujus verbajamdudum retuli, & nunc repetenda censeo. Paulatim, inquit, labes illa descendebat in armos , & inde ad pedes, ac quibus ea permutatio fiebat, sanabantur ferè omnes; quibus autem non fiebat, plurima pars interibat.

LXI. Tempus verò non alià, quàm Medicorum Cc 2 prinDE BOVILLA PESTE

204

principis voce præcipiendum mihi est : decubitus In Epid. 11b. 6. quidem , inquit , in quibus facta tollit , bac antefacta probibet . Quam sententiam ne quis putet in aliqua verborum caligine delitescere, ad hunc modum lu-

In Coment. fupraditti loci .

culenter aperit scholiastes Vallesius vir præclarissimus : eos decubitus , qui morbos aliquos folent superveniendo tollere, cosdem anticipando fieri probibere . Itaque fi plures boves veneni decubitu è pestilentiæ fluctibus emersere, non est, cur quispiam dubitare possit, illud, si adhibito studio antevertat, ingruenti morbo mediusfidius impedimento fore.

XLII. Dividantur quoque diligenter qui morbidi funt ab integris . Sed quid opus est dictis in re minimè obscura? Quamvis enim venefica exhalationes tot vehiculis aliò transferantur, ac se se effundant; sæpissime tamen accidit, cas remotis ductoribus intrà pristinum spatium cohiberi, aut transdu-

cas, viribus admodum debilitari.

A Deo Opt. Max.falus potiffimum quærenda, & Operis conclutio.

XLIII. Istud verò potissimum frequenti sermone admonendum eft ( ut in eo finem dicendi faciam , à quo uno bonorum fonte commoda, fortunæ, felicitatefg; nostræ dimanant) ut Deum Opt. Max. deprecemur; ut sicut olim ab Israelitis eamdem ipsam calamitatem dimovit; & hanc dimoveat. Quo sanè remedio nullum præsentius, nullum validius inveniri potest: [a] propitiatus est Dominus terra, & cobibita est plaga ab Ifrael .

[a] 2.Reg. 24.

XLIV. Habes à me, Vir doctissime, de proposito argumento fententiam meam, quamquam jejune, atque impolitè ob temporis angustias, plurimasque occupationes explicatam . Ut eam tibi aperirem, haud facile animum induxi, veritus judicium tuum. Sed me tandem collegi, statuique plus mihi in tua erga me humanitate præsidii fore, quam timoris in acerriacerrimo judicio tuo. Puto faltem meum qualecunque à te studium inquirendæ veritatis probatum iri. Id enim folum in tradendis,accipiendisque disciplinis fibi quoq; se proposuisse monet maximus orator, maximusque philosophus Tullius : Neque quidquam, inquiens, adhuc inveni firmius, quod tenerem, quam illud, quod mibi simillimum veri videretur, cum illud ipfum verum in occulto lateret . Vale

ROMÆ ex Muízo in Ædibus Vatic. X. Kal. Januarii cipipeext.

Nullum compertum est bovilla pestis certum, ac specificum remedium: pauca inter ea, que adhibita fuere, vifa funt innoxia; pleraque periculosa; quod posteros novisse convenit.

#### CAP. IX.

Uoniam pulchrum semper eft, ut ajebat Hippocrates , [a] ea addiscere, qua in experimentum [a] Lib.de Artic. adsumpta successu caruerunt, & cur successum n m. 48.
non babuerunt; prosecto nos utilissimum arbitramur, dia novisse conut omnes gentes, atque adeò posteritas intelligat venit, que usu inter tot, tantaque usurpata in bovilla pefte reme- caruerunt. dia [b] nullum inventum fuiffe ita plerifque oppor- [b] Vide Part.IItunum, ut verè proprium, ac specificum statui, ap- num. V. ubi ceil pellarique possit: quinimo nonnulla periculi plena, expesta sunt reaut potius exitialia per ancipites, & infaustas cura- tilia plant extiones, pauca verò innoxia extitisse.

Facto igitur initio ab iis , que quovis veneno pejora visa sunt ; hæc quidem in primis ea omnia que alvum mofuere, quæ alvi dejectionem moliuntur ? nam ut plu- vent, in hac perimum armenta cum illius resolutione ad interitum se exitialia.

fponte

#### DE BOVILLA PESTE

sponte etiam sua properabant. Quare ejus generis medicamina posteris cavenda esse arbitror, quippe quæ certam perniciem afferunt. Horum verò fingularem formulam magno cum plaufu huc allatam, cum augeret potius morbum, quam levaret, hoc loco necessarium ducimus exscribere; nè quis in posterum ejusdem laudes apud aliquem forte scriptorem inveniens, ignorato effectu, ad ufum revocare contendat. Sic autem habet.

Formula pulveris Cathartici in tandi .

206

R. Agarici optimi unc. j. Aristolochia longa, & robovilla peste vi- tunda; Anisorum; Aloes succotrina; Baccarum Lauri; Colocynthidis, Radicum Hellebori nigri, Gentiana; Imperatoria; Glycirrhiza rafa; Cucumeris fylvestris; Enula campana; Foliorum Senna orientalis; Chamadryos, Marrubii , Pulmonaria , Scabiofa , Tamaricis ; Baccarum Juniperi , Seminum Cardui benedicti; Fænu graci, Sileris montani; Foliorum Scordii, Agrimonia, Bettonice and unc. iv. Salis nitri lib. j. m. f. pulvis mediocriter trituratus; dosis erit ad unc. iv. cui adde Sacchari rubri unc. vi. vini albi generofi lib. v. Oc.

Venarum fectiones noxiz .

Neque multum adeò ipsis catharticis missiones sanguinis concedebant; non alia quidem de causa, quam quod ægrarum pecudum vires enervabant, malignumque virus solis sape faucibus adhuc harens in venas celeriùs traducebant.

Purgantia, & Phlebotomiz in morbis boum à fola plenitudine citra pestiferum virus prodeffe poffunt .

Est tamen hic, ut candide fateamur , fieri posto , ut ea remedia, quæ nostris in provinciis, potissimum in Epidemiis five nullius emolumenti, five etiam perniciosa experti fuimus, aliis in regionibus, & prafertim in sporadicis boum morbis, à quibus pestifera lues omnino absit, utilia frequenter extiterint. Ubi enim vel cœli temperatura malorum vim frangit, atque debilitat ; vel malum ipfum ex fola pascuorum ubertate, aut vitio, ex aquarum noxa, vel alia evidenti

denti ex causa ortum habet; non dubitamus, quin & purgantia, & phlebotomiæ plurimum adjumenti afferre possint. Et sane non video, cur tanta cum fiducià à prudentibus Viris multa nobis commendata fuerint præsidia; nisi usquam bono cum exitu cadem usu venissent . It of

Minus certè pœnitenda visa sunt, quæ linguæ, oris, fauciumque ulceribus medebantur. Hæc autem cum bus ex acidis, ex acidis præsertim aluminosis, volatilibus, atque & aromaticis co. aromaticis parata effent, ulcera illa ita fanie, ac ta- mixta adhibebabe purgabant , ut cum in stomachum dilaberentur , cuerunt . primæ concoctionis organa tueri possent, ac prohibere, ne per venas, & lymphatica lues deterrima in fanguinem tam facile commigraret . Et quanquam rarò affecti boves hoc solo remedio restituti fuerint; nihilominus rescivimus multos postea collatis naturæ viribus convaluisse. Plures autem hujus generis formulas huc transferre possem, nisi vererer, ne simplex hoc caput in volumen excresceret. Unusquisque enim armentorum Custos suam peculiarem in secretis habebat. Satis igitur erit unam, vel alteram proponere; câ, quam subjicimus, usi sunt Custodes armenti Bafilicæ Vaticanæ, in eo loco qui dicitur Campo morto.

tur , minime no-

R. Alum. Roc. ) ana lib. j. Viridis aris Saponis unc. iv. Salvie) Scordii) Aceti acerrimi lib. v. Aque Com. lib. xxv.

bull, parum, & stent in infusione, donec resident ad fundum, quod folvi non potest; hujus liquoris deinde unc. xvj. per tres vices diluculo agrotanti bovi propi-

propinentur. Hoc autem remedium vim habet potiffimum abstergendi fauces ab ulceribus, quibus affecti laborabant, corumque viscera à labe utcunque tuendi .

Alios verò fuis bobus non levi cum utilitate exhibuisse ferunt decoctionem, quam subjicimus.

Decoctio nonincommoda ex aceto, & alumiB. Aceti acerrimi lib. xvi. Aluminis lib. j. Mellis lib. ii. Fol. Salvie Rorismarini ) ana m. iv.

bull. per horam, mox facta colatura, confricetur lingua, & abstersa madefiat hoc eodem liquore, cujus tandem une. viij. tribus diebus per illorum fauces iniiciantur.

Præterea pro certo nobis renunciatum est ab Excellentissimo Marcello Sacchetto Hyerosolimitani Ordinis apud Summum Pontificem Oratore, bobus fuis in Agro Oftiensi mirum in modum profuisse mcdicamina quædam, quorum conficiendorum rationem, atque exhibendi modum scripto nobis tradidie; scilicet statim atque Custos bovem aliquem moestum Boli ex allio, & fieri , & ad pascua torpidum animadvertiffet ( quod

profuerunt .

Salvia aliquibus malum vulgò impuntatura appellant) illicò præbebat ejulmodi bolos, nimirum .

R. Pul. Salvia ) ana drach. ij. Sulphur. viv. ) Allii mundat. & cont. unc. iij.

m.cum butyri recentis q.f. f. boli exhibendi per tres vices . Allium verò magnopere inter Priscos lauda-[2] De re Ruftic. tur à Columella, [a] ubi de linguæ vitiis in bobus lib. 6. cap. 8. agit .

Post hæc verò Ostiensis ille Veterinarius cum fermentum malignum, pestis causam, in bovis omaso alialiquantulum cicuratum putaret, ad illud è corpore educendum commixtam potionem exhibebat, quæ recipit .

Caricarum pinguium lib. j.

coctam in f. q. vini albi: inde enim alvus placidè subducebatur, cruentis etiam ad speciem dejectis humoribus . Sed scire ad historiæ veritatem convenit in Offiensibus etiam armentis multos boyes peste occubuisse; ut non proinde-certò afferere possimus pharmacum ex falvia, fulphure, & allio paratum, germanum, ac specificum hujus luis antidotum esso cenfendum.

Delatum quoq;ad nos fuit apud Venetos,& Man- Potio ex fulphutuanos potionem præ cæteris profuisse, quam para- re sale, capa, & bant ex sulphure in pollinem redacto, cum saccharo baccis Junip. ab rubro ad unc.ij.olei, & Sal-com. ana modica copia m. cum aceti acerrimi unc. viij. addendo bac. Juniperi cotul.& capa alba concisa ana unc.ij.pro unica dosi.

Similiter innoxia saltem fuerunt medicamina, quæ ex fambuco (præfertim verò cum ex ejusdem innoxia. cortice, ac radice succus exprimitur) à nonnullis felcaa, & in potum adhibita. Nimirum sumebant radices Sambuci, ex quibus decorticatis, & contusis succus extrahitur, cuius libra cum Sacchari unc.v. exhibetur ftatim ab initio iterum, ac tertio

ægrotanti bovi.

Hoc autem pharmacum in peste maxime laudatum Commendatur legimus apud Jo: Bauhinum celebrem Botanicum ex Hift. Plant. Tom. 1. lib. 5. cap. 23. de Sambuco per hæc verba. Afferit Gesnerus se sambuci corticis decoctum cum Theriaca duntaxat exhibuisse, coque plurimos, qui peste infecti erant, sanasse.

Quamobrem cum inter initia hujus epidemiæ jusfus fuissem ab Eminentissimis Patribus die 23. Augusti

Ex Sambuco

## DE BOVILLA PESTE

gusti 1713. meam scripto fententiam proferre, an scilicet præsidio futurum existimarem id remedium, cujus potior pars constabat è sambuco, asserere non dubitavi illud quidem, si non omnino certum, ac validum, non ideireo tamen aut novum, aut noxium fucurum; cum illud à priscis Auctoribus commendatum animadvertissem .

Diaphoretica labantur.

Insuper benigna diaphoretica, ex decoctione aliquibus opitu- scilicet herbarum theriacalium, Imperatoria, Carlina. Scordii, Mentha Rom. Lauri, & fimilium, bobus iis potissimum opitulari visa funt, qui alioqui morbidum humorem non tantummodo ob virium robur, fed etiam ob viarum libertatem, temperatumque Juventæ fervorem jam jam ad artus, & cutim fponte erant depulsuri. Propterea supersedeo hic mentionem injicere illius medendi methodi, qua in Gallia, cùm simili clade bubulum pecus internicioni dederetur, Veterinarii feliciter usi fuerunt, ut nobis Illustriffimus Præsul Salviatus Avenione Præsectus fignificavit. Nam tota penè versatur in herbis diaphoreticis aceto incoctis, & post sedulam linguæ abstersionem agroto bovi exhibitis. Verum (qua est misera pestis conditio ) quam rarissime apud nos eadem medicamenta præsidio fuerunt.

Net fane defuit, qui plurimum commendaret fequens medicamentum.

B. Spir. vini rectif. unc. vi. Salis Ammoniaci unc. ii.

quo exhibito cooperiatur bos in stabulo ad sudoris exclusionem ; sed cum idem à nonnullis tentatum.

Ex Sp. Viri alifuiffet, plane inutile, immo etiam noxium invenquibus admodú periculofum . tum eft.

Illud equidem præterire non possum inustiones, Inuftiones ac fetacea aliquibus ac fetacea in aliquot bobus collo, auribus, vel huprofucrunt . meris .

meris, atque etiam oculorum in angulis adhibita, &c trajecta ad foràs abigendam pestiferam luem interdum quovis alio remedio fuisse tutiora. Neque id nuper bovillæ pestis præsidium inventum, aut primum Romæ usurpatum dixeris; cum illud antiquiores etiam Veterinaria Artis Scriptores laudaverint, Ab antiquis lauatque in prima posuerint commendatione . Namo data. Columella [a] disserens de remediis, quæ, ubi gregatim pecora laborant, opportuna funt, proponit [2] Loc. fup. eit. radicem, quam pastores consiliginem vocant. Usus, inquit, ejus traditur talis : anea subula pars auricula latissima circumscribitur, ita ut manante sanguine tanquam O littera ductus appareat orbiculus . Hoc & intrinfecus, & ex superiore parte auricula cum factum. est, media pars descripti orbiculi eadem subula tran-Suitur, & facto foramini pradicta radicula inseritur. quam cum recens plaga comprehendit; ita continet, ut elabi non possit . In eam deinde auriculam omnis vis morbi , pestilensque virus elicitur, donec pars, que subula circumscripta est, demortua excidat, & minima partis jactura caput confervatur . Idem fanè præsidii genus à Vegetio quoque, ac postremò à Gesnero [b] per ipsius Columella verba laudatur .

Id verò de usu medicaminum, quæ huc usque à nobis recensita fuerunt, generatim, & candide admonendum existimamus ; quemadmodum scilicet boves aliquot finè ullis remediis ab immani pesto vindicatos vidimus; sic penè omnes iis admotis citiùs occubuisse: visumque proinde malum sæpe conduplicatum; ita ut frequenter paucorum boum mors à nimium credulis carius empta fuerit, quam alias De suffimentie

integra fanorum steterint armenta.

Caterum de cura, que bubilibus, stabulis, fon-purgantibus fontibusque lue, taboque inquinatis adhibenda eft, fu- cap. ultimo.

[b] Lib. dc Quadruped. List. C.

ad bubilia , deg;

212

Potio præservās boves à conta-

sè dicemus cap. ultimo hujus tertiz partis §. V. Denique præterire non possum, quin referam megione apud Par- dicamentum, quod ad præcavendam boum pestenu menses landata. utiliter apud Parmenses adhibitum fuisse perhibent. Hoc autem à celeberrimo Medicinæ Professore Pompejo Saccho è codice vetustissimo in publicam utilitatem exscriptum narratur.

Recipit autem Fol. Capparor.) ana unc. iij. Mirtill. Sylvef.) Cuparifs. unc. vj.

contundantur omnia, & infund. in lib. X. aq. com. atque per noctem sereno cœlo exponantur; indèque tinctura ad sequentes usus conservetur.

Propinantur autem bobus dieta infusionis tepentis per triduum lib. iij. quater in anno, scilicet ultimis diebus Veris, Æstatis, Autumni, & Hyemis . Porrò alienum à ratione minimè esse videtur, adstringentem hanc potionem aliquid conferre posse ad corroboranda ea vasculorum orificia, quæ à faucibus, cofophago, stomacho, atque intestinis in chylifera, & sanguifera hiare solent : indè enim epidemicum, & contagiofum miasma vel nullo modo, vel non nisi ægre illuc valet penetrare.

Sed ad ea, quæ nos Romæ experti fumus, revertentes candide fatemur nullum ufquam verum, certum, validum, ac specificum præsidium compertum esse;pleraque vana; multa noxia; pauca alicubi utilia nobis occurrisse. Quod sanè operæ pretium esse arbitramur, ut id omnes noverint; atque ut nostris etiam posteris præsenti commentario significetur .

Certum-

Certum, atque unicum antevertende pestis remedium fuit tam affectorum boum, quam aliorum corporum inde inquinatorum cum fanis commercium dirimere . Dieta pariter utilis fuit .

#### C A P. X.

Um proximè viderimus nullum usquam inven-tum præsentis boum pestilentiæ specificum pharmacum; multaque è contrario, ut in adagio est, morbum morbo addidisse: postulat nunc ratio, ut ad ejusmodi luem antevertendam unicum, certumq; Unica luis averpræsidium demonstremus. Id autem in eo situm est, est commercii, ut sanos, atque integros tum ab ægris bobus, tum contactusque vià rebus aliis simili tabo contaminatis quam dili- tario. gentissimè tucaris. Enimvero nostrà hac ætate, qui fedulò contagionis rimas omnes obstruxere, non in Latio duntaxat, verum etiam in finitimis Ditionis Ecclesiasticæ provinciis, aliorumque Principum terris, luem hanc fuis ab armentis omnino prohibuerunt. Et quidem in agro Romano inter ardentia. Quinam à Con-undique pestilenti hoc igne bubilia mirati sumus tagione immuduo præfertim armenta ab omni detrimento farta te- nes fuerint. ag;perpetuò servata fuisse: Alterum scilicet Principis Pamphilii in ejufdem Villa extra portam S. Pancratii: alterum vero Principis Burghesii in co prædio, cui nomen S. Nicolai, non aliâ plane de caufâ, quâm quod intentissima vigilantia prohibitus fuerit externorum corporum , in quæ cadere fuspicio poterat , contactus at que vicinitas. Neque alio certe defen.

fore

4 DE BOVILLA PESTE

fore Cornetanus Ager, Patrimonii, Umbriz, Piceni, atque Flaminia provincia hue ufque protecta funt. In universum similiter in Etruria, & Mutina Ducatu non nisi severis legibus, & accurata custodum diligentia falus, atque incolumitas armento-tum bactenus accepta referenda est. Idque adeò manisestum, ut in humana etiam pestilentia Religiosarum Virginum cœnobia, ad qua nulli patet aditus, intemerata morbo plerunque severentur:

Non videtur aurem penereundum, quod contigit in Oppido Caprarola; armentum enim in vivario, vulgo Parco, repente morbo laborare cospits, quinque ex numero boves pellis arripuit. Cum tanta novitatis caula veligaretur, tandem compertum els, bovem unum è Romanis palcuis intrà lepta admiffum exteros polluisse. Quinque illis igitur interfe-

ctis statim lues evanuit .

Ab 'antiquis ad-

Confilium porrò fugiendi viciniam quorumcunque corporum, que pellifera semina deferunt, non in humanis solum contagionibus è communi Scriprorum omnium sententià, verum etiam in bovillà antiquissimis temporibus summoperè commenda-

[a] De Re Ruftic. lib. 26. cap. 5.

cum ch. Unde Columella [a] còm pessionia, inquies in gregem incidit., consessim mutandur est Casis status, O in plures partes distributo pecore longinque regiones. petende suns : asque ita segregandi à sanse morbidi, ne qui interveniat, qui contagione cateros labesiants. Itaque cùm allegabuntur, in ea loca perducendi sunt, quibus nullum impassiur pecus, ne adventu suo o illistatom afferta. Ac Gestierus, postquam Columella: judicium de necessitate secernendorum abs se mutuò boum isidem planè verbis exscripsis peculiari ratione explicat, saque illustrat his verbis: Nam morbidi passendo berbas insciunt, bibendo sontes, sabulo presentato passendo berbas insciunt, bibendo sontes, sabulo presentationes.

fepia . Et quanquam fani boves odore morbidorum af-Rante depereunt . Ufque eò etiam mortuorum cadavera ultra fines Villa projicienda funt , & altiffime obruenda sub terris, ne forte ipsorum corporum halitu interna fanorum contingantur, & percant .

Et quidem animadvertendum est contagionis semina non à bobus tantum ægrotantibus, sed frequen- Contagionis setiùs etiam à pastoribus, ac veterinariis, qui jam infe- bet infectis coreti ad fanos accedunt, à canibus quoque, cæterifque poribus deferun. animantibus, que pilis, pennis, aut plumis concecta tur . funt, deferri solere : cum scilicet aut pollutas thorbo pecudes contigerint, aut inter eas fuerint commorata . Sunt etiam alia corpora ; quæ integrumcontinere folent ejulmodi pestis principium. Atque ob id Roma ab Illustrissimo Abundantia Praside Nundinarum locus mutatus fuit, justumque ne amplius fub colle Palatino ad Septentrionalem plagam, fed ad meridionalem ( feilicet a Cerchi , ut vocant ) fingulis hebdomadibus boarius mercatus appararetur. Nam stabula, fontes, omnesque plane anguli prioris regionis jure ac merito luis fomitem ac femina, etiam post ablutiones, abstersiones, ac suffitus,

Præterea mortuorum pelles, cornua, aliaque in eadem effe causa: neque id rationibus tantum, ex evidentissima tenuissimorum corporum exhalatione petitis demonstrari potest : verum etiam inexpugnabili experimento , & veritate vinci nescia comprobatum eft . Siquidem, ut supra monuimus, Mutinen- Experimento id fes, Etrusci, Centumcellani, Piceni, ac Flaminienses, demonstratur. cum agros fuos dispositis custodiis muniissent, intacti ca clade hattenus fuerunt. Quapropter fumma cumratione fiteriac prædicare debemus , nullum certius arcendæ pestis remedium superesse, quam si af.

integra diutiffime retinere putabantur .

fecto-

fectorum corporum contactus omnis ac propinquitas ftudiofiffime devitetur . Separare protinus , inquit [a] Lib. 1. de Con- Fracastorius [a] infectum oportet à reliquo armento,

tag. cap. 12. alioqui totum inficitur .

Denique pro coronide filentio hic transire minimè debemus, magno ad præservandos boves præsidio fuisse etiam tenuitatem victus. Nam, quemadmodum pecudes à vicino tabo non infrequenter tuebatur ipla corporis gracilitas; ita parcâ manu exhibitum alimentum, quo eju idem corporis habitus attenuatur, multò magis procul politum venenum arcere valet . Vide sis quæ de hoe argumento scripsimus in Differtatione Epistolari de Bovilla Pefte Veneta armenta depopulante §. XXXV.

Appendix , En Summa Confiliorum , quibus bovilla contagio post hac quam cirissime off depelli poffit .

Uemadmodum qui ex gravissima egrotatione convaluerunt, velut ab inferis ad vitam re. vocati, posteaquam ingentia pericula exhauferunt, malo ipio edocti funt modis omnibus ea præ-Periculo erepri cavere, quibus in capitis discrimen adducti fuerunts ita nos ab ingruenti calamitate servati, que nobis alimoniam, vitamque ipsam ereptum ibat, haudquaquam modum excedere videbimur, ficollectis undique, novisque excogitatis consiliis salutem nostram in posterum muniamus . Itaque superioribus præceptis de vitando quorumlibet corporum pollutorum contagio, in quo totius rei summam positam.

magis in posterů fibi cayere debét esse monuimus ; hæc quoque adjicienda putamus , quibus illa luculentius explanata, ad universorum. utilitatem, atque intelligentiam accommodabimus. Itaque, si aliquando (quod omen avertant superi) innotuerit, bovillam luem finitimas Latio provincias adoriri , ftatim

Primo loco Edictum promulgandum erit, ut viz, Arcendum quidomnes, ac diverticula quam diligentissime custo- quid contagium diantur, ne ullum vel bubuli,vel canini generis ani- poteft convehere mal ad nos traducatur ; fed illud è vestigio interficiendum, sepeliendumque erit . Severa etiam imposità custodibus, ac Mercatoribus poenà, nè armenta ad nundinas nobis propiores adducant . Contagium enim aut vero contactu, aut folo fomite, qui contacum convehit, ocyffime diffunditur, ac dilatatur ; quapropter studendum omnino est, nè ullas usquam contagio rimas inveniat.

II. Si Custodiis cafu, vel dolo malo superatis, in Latium ingruat pestis, tune quidem edatur Sac. Confultæ Decretum, quo jubeantur ægri boves ab inte- gregandi, aut pogris illico fegregari, & in unum stabulum concludi : tius occidendi. immò tutiffimum Confilium foret (idque ego fummopere præoptarem) boves iplos, quos certò lue affectos effe constabit, statim conficere sclopetaria glandis icu, nè quid tabidi sanguinis effundatur.

III. Sani quoque boves à prioribus pascuis revo- pascuis revocancandi, & ad alia intacta compellendi; namque illa di. meritò censeri possint morbi seminibus contaminata. Interim verò statuendæ ubique custodiæ, nequis egredi fepta, aut ingredi ausit.

Sani boyes à

IV. Prætermittenda non est medendi methodus, dum a Veterinafi scilicet morbus vinci remediis possit . Veterina- rio cum zeris rio autem, cum ad faciendam Medicinam se confe- medebitur. ret, cannabinum, ac cerà perlitum indusium sibi pe-

Εc

culiare

V. Stabulum, ubi ægræ pecudes custodiuntur, per-Quo pacto mor- perud clausis foribus obstructum esse debet , nec nist gandum, ac fuf, veterinario, aut bubulco pateat, donec illa aut confiendum fiabulu. valuerint, aut morbo confecta interierint . Quod fi decesserint, nudandi tectorio parietes, & laquearia, tergenda præsepia sordibus, ac stramentis, quæ postmodum comburantur. Et cinis cum tectorii crustis humi defodiendus, ex Mosaica lege repetito exemplo, qua domus lepra polluta intrinsecus radi jubetur, ita ut rafuræ pulvis extra urbem in locum immundum projiciatur , Levit. cap. 14. Ac deinceps per octo dies mane, ac vesperi clausis foribus, & fenestris suffiendum est stabulum, ac duabus post horis exterior aer admittendus. Odoramenti genus erit.

> B. Thuris, Bac. Juniperi part. aq. & bina Allii capita cum duobus baffopi manipulis : inde admote igne,

fat Suffimentum . Vel

B. Sem. Faniculi, Baccar. Juniperi ana unc. vj. Hysfopi m. ij. Thuris unc. iij. m. pro suffimento . Præfæpia verò,& faliscæ clathratæ hoc medicamine con. fricandæ tergendæque funt .

B. Sulphuris vivi unc. vj. Allii capita duo, Salis comm. comm. unc. iiij. Pulv. Salvia , ac Rorifmarini parum ; pinfantur hæc omnia, & aceto diluantur .

VI. Fontes, vasa, ac labra, quò affecti boves po- lixivio abstergetum ire consuerant, acri lixivio ex calce potifi- da. mum parato abstergenda sunt.

VII. Paftorum etiam veftes , ac lintea fuffienda., Paftores fimili. cùmque ipfi manus, & faciem aceto colluerint, cu.

stodia eximantur, ac missi fiant .

fumatur.

VIII. Quod ad cadaverum sepulturam attinet ni- Quid praterea. hil est quod moneamus, integra omnino, ac nè pilo in lepultura obquidem detracto in altissimis scrobibus tumulanda, servandum. effe. Id tantum adjiciam opportunum, ac necessarium videri, ut corporis partibus, unde faliva, atq; excrementa ejici possunt, stramen alligetur, quod cum mortua pecude inhumandum eft : ac fi quid uspiam corrupti humoris in terram deciderit, dum cadaver effertur, ligone confestim tollatur, & in. foveam conjiciatur; satius tamen foret totam viam. quanta est illius longitudo à stabulo ad Scroben, ftramento fternere, quod postmodum flammis ab-

IX. Illud inter cætera est animadvertendum, ut si Vaccarum ægrovaccæ lactantes morbo afflatæ in iisdem bubilibus tantium lac hu-Stabulentur ; emunctum ex uberibus lac injiciatur mi defodiendum in defossam humum, operiaturque fine mora: qui-

que aliter fecerint severissimis poenis coerceantur. X. Ubi verò ægræ pecudes convaluerint, idque valuerint, quæ certis indiciis fuerit confirmatum, per duodecimo cautio adhibenadhuc dies bubili contineantur : ac primo ftatim da fit, ut id certo die eradendum è parietibus, & lacunari tectorium, suffiendusque locus, uti superiùs dictum est, fricandaque, ac detergenda præsepia, & faliscæ clathratæ octo dierum spatio: quibus exactis, aqua, & aceto æquabiliter permixtis accurate pecus in chorte est Ec 2

Si pecudes con-

abluen-

#### DE BOVILLA PESTE

abluendum, ac deinde per quatriduum adhuc in stabulo cohibendum. Quo elapío temporis intervallo emitti poteft armentum , & ad fana pascua, ut ante, depelli.

Rufticorum ultro, citroq;cominterdicendus.

220

XI. Necessarium quoque videtur rusticorum, canumque in finitimas regiones commigrationem, ac meatus omnino reditum inhibere, nè secum contagii semina deferant; qua de re fusiùs supra disputatum est. Hæc igitur de vitanda reprimendaque luis bovilla ratio-

primum lue tenmedium .

nibus à nobis dicta satis arbitramur. Que cum omnia mecum reputo, eorumque fimul difficultatem, expensas, pericula, laboresque confero, nihil aut fatatos maximum cilius, aut certius, expeditiufque illatæ jam pestis illatz peftis re- effe remedium video,quam fi ftatim ab initio infirmæ animantes explosis globulis, inter ficiantur, altisque extemplo scrobibus inferantur. Excusatum interimme habeant humanissimi Lecto.

res, si eadem fusius antea explicata, sæpius adhuc, & ad fatietatem usque monuimus . In iis enim rebus, que publice falutis interfunt, fatius eft abundare, quam deficere; ut gravissima scilicet, utilissimaque præcepta altius legentium animis illabantur ; præfertim cum nobis ad ejulmodi scriptionem stimulos addiderit ea cogitatio, quod patriz, cui nostramo operam , studiaque ab ineunte adolescentia confecravimus, debeatur hoc munus . Quod quidem, & si tenue, non ingratum tamen civibus auguramur . Lacte enim litant , qui thura non habent .

# JOANNIS MARIÆ LANCISII

Intimi Cubicularii, & Archiatri Pontificii

## DE EQUORUM EPIDEMIA

Quæ Romæ graffata est toto Vere Anni M DCC XII.

HISTORIA, JUDICIUM, ET CONSILIUM exhibitum Eminentiffinis, ac Reverendifs.
S. R. E. Cardinalibus, qui Confultationibus Givitatum, ac Terrarum Status
Ecclefiaftici præpositi sunt.

## BENEVOLO LECTORI.

Uoniam calamicatis fructus is denum estofolet, ut & ipsi nobis in posterum diligentius, opportunitisque caveamus, & carteri
nostro periculo edodi rebus suis prospicere maturitis discant; me cum de Patriæ, tum de
communi omnium securitate pro mea virili meriturum putavi, si operi de Bovilla Peste Appendicem
subtexerem, de Equorem sue, quæ Latir regiones
afflixit Anno MDCCXII. quæque tum Venetis,
tum Neapolitanis typis Etrusco sermone perscripta
ante triennium jam prodist.

EMI-

#### EMINENTISSIMI PATRES.

Summi Pontificis, & Cardinalium diligentiaad propulfaudam epidemicam lué.



Davertendam equorum luem etiamnunc, minus tamen Romæ, quam in Neapolitano Regno graffantem , Summi Pontificis & Vestrarum Eminentiarum jussu, qui curas omnes in publica salute defigitis, nihil est hucusque laboris, nihil operæ, atque in-

dustriæ prætermissum,ut & morbi vera natura,& medendi ratio quam optima investigaretur; nec minor profectò contaminatis ea labe cadaveribus sepe-Copit morbus liendis cura, atque sedulitas collata est. Hujusmodi autem morbus apud nos initio quidem imbecil-

equorum Martio menfe incunte.

clades Patavii,& equorú Neapoli.

lior, ineunte Martio mense nuper elapso, coortus Antecent boum est; cum jam sævissima strages tum boum in Patavinis armentis, tum equorum in Neapolitanis stabulis per superiores præsertim menses Januarium, & Februarium edita fuisset; quandoquidem Romæ ex denis equis, eo morbo tentatis, vix finguli intercunt ; atque adeò si à principio recta curatio fuiffet instituta, præter eos, qui per habitualem, ut ajunt, morbum, à pectore ægri funt, quosque anxios, vulgò bolzi appellamus, plane omnes convaluissent .

Duplex hujus greditur .

Verum ex iis, quæ hactenus animadversa sunt, epidemise genus; planè intelligimus, epidemiam hanc duorum esseri, alterum tar- generum, quæ ex uno tamen, eodemque sanguinis diori motu pro- vitio proficiscuntur, celerioris scilicet, ac tardioris motus: celerior quidem ab acuta febri nihil omninò differt, quæ cum à principio frigoris seasum,

hor-

horroremque, quo corpus omne perstringitur, fimulque cibi fastidium afferat, & urinam remoretur. luculenter oftendit, equos torminibus afflictari; ac demum visceris alicujus, & præsertim intestinorum, omenti, ac stomachi inflammationem pati; quemadmodum diffectis postea ejusmodi cadaveribus licuit experiri. Hoc morbi genus, & si parum frequens, nus exitiale est. gravius tamen, atque exitialius eft, cum celerrime præcordia quasi per contagionem polluat, ac bidui spatio animantes interficiat. Alterum autem, quod Pofferius haus paulatim ingravescit, frequentius apud nos graffa- aquè periculosu, tur,itaut nunc temporis jure,ac meritò epidemicum dici possit. Equus enim pabulo, ac potu sensim abstinet, dejectoque capite, & oculis conniventibus Ejuidem descrimœstior evadit : nec eidem primo statim die fauces ptio. intercluduntur; verum tantummodo intentiores, durioresque, quam natura esse soleant, ad asperæ arteriæ caput, finè ullo tamen doloris fenfu, depre- Equi male affehenduntur . In eo rerum statu si quis equum affecta si minime fatijam valetudine per incuriam, negligentiamque, ut gandi. plerunque fieri folet, fatigaverit, continuò morbus Fatigatos febris, increscet : namque & febris acuta, & anxietas ado- anhelitus,& gutrientur, itaut fibilare naribus, ac stertere, cique gut- turis tumor cortur nt plurimum tumescere incipiat . Alii verò desi- ripere solentdes fiunt, ac linguam exertant luteo colore suffu- Emoriuntur aufam : interea quibus corporis agitatio , atque convulfio, pellis asperitas, urinæ retardatio, ac frigidus peritas, urinæ refudor fuerit obortus, majori ex parte emoriuntur; tardatio,& frigicum contra convalescant ii,è quorum naribus, atque dus sudor oboore copiosior mucus emanat, aut quibus magna Qui convalegraveolentis urinæ vis elabitur, aut crura denique fcunt, intumescunt .

Hoc autem alterum mali genus, quod à Gracis bus Malis dici-Scriptoribus Hippiatris Malidis nomine appella- tur apud Gra-

tur, cost

DE EQUORUM 224 tur, à Virgilio [a] poéticis pigmentis illustratum

invenimus.

Labitur infelix studiorum, atque immemor herba Victor equus, fontesque avertitur, & pede terram Crebro ferit : demissa aures, incertus ibidem Sudor, & ille quidem morituris frigidus : aret Pellis, & adtactum tractanti dura refiftit . Hac ante exitium primis dant figna diebus .

Imi ventris . ac inflammantur.

[a] Georg. 3.

Enimyerò hoc mali genus, Rufo Authore febris epithoracis viscera demica, dici potest : quo deinde fit, ut imi potistimum ventris, ac thoracis viscera inflammentur, interceptis nimirum, collectisque illuc morbidis humoribus, atque adeò, ut in linguz glandulis, & qua parte aspera arteria ad cesophagum adhærescit, lympha cohibeatur.

Quod si morbus ab initio, cum equus averfari pabulum , ac triftior effe coepit, recte atque ordine curatus fuerit, facili negotio depelletur : è contrario diuturnior , ac pernicialis effe

Labor, purgatia, confuevit, si nulla ægris animantibus laboris sit inatque irritantia Qua de caufa id

fiat .

medicamina e- tercapedo; aut si infuso per os medicamine purquos interficiút. gentur, vel acrioribus remediis corum fauces extimulentur. Nam quæ vellicandi, & corrodendi vim habent, citius vitiosorum fluidorum colluviem ad locum stimuli, ac præcipuè ad gutturis, pulmonisque musculos adducunt: unde quædam anginæ, & suffocationis species oritur. Non defuere tamen, qui rationali quadam empiricâ ducti morbidum hunc humorem, non intrà, sed extra collum admoto em-Conventus pera- plastro corrodente, summà cum utilitate revocarunt.

gitur apud Illuitriffimum Prefu

Cum igitur vestro, Eminentissimi Patres, Delem Curtium O. creto apud Præfulem Illustrissimum Curtium Origum [b] magni istius Tribunalis à Secretis, eâ de re [b] Nunc verò S. sedulò deliberaturi sæpius convenissemus, Illustriss. R.E.Cardinalé.

Prz-

Præsul Crispoltus, Eminentiss. Camerarii Auditor, nec non ipfe ego, simulque Viri egregii DD. Michael Angelus de Paulis Protomedicus Generalis, Jacobus Sinibaldus, & Dominicus Gagliardus, quippe qui funt Consiliarii ejusdem Protomedici, postremò etiamscientissimi rei Veterinariæ quot quot in hac Urbe te perti funt , pleraque omnia ad equinam hanc epidemiam pertinentia fuerunt agitata: nec fecus apud & Excellentissimum Oratorem Melitensem Marcellum Sacchettum eadem de re Conventus habiti fuerunt nobili adhibito Viro Vincentio Origo Arcis Hadria- . næ custode altero; ambo enim naturas equorum, morbosque optime callent. Itaque cum iisdem ea, quæ subjicimus, conjunctim & accuratius explorata funt. author and a specific reading

I. Quænam hujuscemodi epidemiæ causa,& origo Conventu agitas fuerit .

tum fucrit .

II. An Equi contagione polluantur. III. Quæ sit præstantissima medendi ratio.

IV. Quæ cura inferendis humo cadaveribus adhibenda fit .

Ac primo quidem, quod ad mali fontem, ac principium attinet, uno confensu omnes internam, ac præcipuam hujus epidemiæ causam in equorum san- Serosæ ac ferviguinem, lymphaticis fervidisq; particulis abundatem, da particulæ så non ad folidas modò corporis partes vellicandas, guini admifiæ econvellendasque, verum etiam ad liquidas agitan- interior. das & cogendas aptissimis, contulerunt. Enimvero educto ex ipsorum venis cruori ( qualem fæ- métis offenditurpenumero Medici in pleuritide vexatis observant ) I. ex sanguinis penumero Medici in pieuritide vexatis objetivant ; erafitudine.H.ex fubalbida quædam pars ferme lutea, & laridi more muci egeftione. crassa in superficie passim concrescit . Prætereaque III.è polyporum morbum comitantur muci è naribus egesti cum na- concretione. turæ tum artis opera. Denique cadaverum quoque fectio-

Id variis argu-

scaiones, in quibus plurima polyporum instar concreta corpora in cordis sinubus, ac supra pericardium, quin etiam proximè tracheam, & œlophagum reperta funt , apertissime demonstrant , lympham. ipfam,quæ concrefcendi vim habet,pro locorum varietate multiplices morbos efficere.

Externam verò, communemque ejus calamitatis Exterior morbi causam cœli vitio peculiariter attribuimus, existifeminibus referra mantes hoc anno acrem quamplurimis feminibus liapud aliquos pa- quidarum partium temperationi, ac folidarum texbulum igneis sa- turæ, quibus è partibus equi corpus est coagmentatum, infestis, ac noxiis esse refertum; eo ducti argumento, quòd teterrima hæc lues universa penè equilia sinè ullo discrimine pervaserit; itaut pabuli, aquarumque dissimilitudo, in tanta Urbe omnino necessaria, nihil prorsus obstiterit, quominus in omnes ferè epidemia desevierit. Nec defuere, qui suspicati quoque sint avenas, & foenum superiorum tempestatum vitio acerrimis, igneisque salibus abundarc.

II. Verùm ad contagionem quod spectat, planè Morbus haudquidem contagione universi morbum hunc haudquaquam halitu afflari contrahitur, aut jure optimo censuerunt; cum in stabulis ad vicinos halitu afflatur. ejus mali labes plerunque non pertineat : ægrorum

ferre poteft .

Saliva contactus utique falivam, qua esculenta, ac poculenta fuesuspicionem af-rint contaminata, suspicionem injicere, nè, si hæc fani, ac benè valentes devoraverint, in eandem perniciem propter morbidum alimentum incurrant .

III. Nunc ad id, quod tertio loco propositum est, Curandi ratio videlicet ad utrunque morbi genus propulfandum. docetur . deveniamus . Quamquam plerique diversam, lon-

Sanguinis missio gèque dissimilem curandi rationem incant ; nihil neiliffima inhifee tamen utilius utrobique effe deprehendimus fanguimorbis . nis nis missione. Id tamen discriminis animadvertendum fuit, quod ad prius attinet morbi genus ; fcilicer equos, fi frigore correpti, nondum febrili æftu incaluerint, & fanguinis missione curati fint, Sed in priore & plerunque interiisse, aut diutiffime conflictatos anteverterit adægrè convaluisse. Quo circa prudentiores Veterina- modum noxia. rii hujusce curationis initio semiunciam potius the- Frigoris initio riacz, aut olei, e fuccino eliciti drachmam, vel aquis theriaca, ant cardiacis, vel, cum imbecilliores equi forent, uni, aquis Cardiacis aut alteri heminæ vini albi permixtam adhibuerunt a liibendum. eodem temporis articulo, cum ipsi acerrimam vim frigoris, ac doloris ferunt. Nec forte immeritò vi- let ex Virgilio. num tunc temporis ægrotantibus equis opem latu- [2] Eodem loco. rum Virgilius [a] existimavit.

Profuit inserto latices infundere cornu

Lenaos: ea visa salus morientibus una. Contra verò obfuturum iis , quos , remisso , sedato- Obest verò, eum que frigore, occuparit inflammatio.

Mox erat boc ipsum exitio, furiisque refecti

Itaque si postmodum incaluerint, iisque clyster

emolliendi causa fuerit infusus, secure sanguis è la- missionem clyster terum venis emitti poteft ; temperatisque diureti- emolliens adhicis explenda curatio est : itaut in fingulos dies qui- bendus. nas aquæ, quam cardiacam vocant, aut ptifanæ ex hordeo libras pondo, additâ falis polychresti unciâ, & ammoniaci drachma, potionis loco ægrotantibus aqua cardiaca præbeant : hæc ipfa falis genera clysteribus ex de- aut ptifana ex cocto emolliendi, ac electuario leniendi vim haben- hordeo admino te, oleoque rofaceo (adjuncta etiam, cum tempus, vel ammoniaco.

& necessitas flagitat , stibii scoria) quotidie admovendis inspergere consueverunt . Nec plane infru- Adjungitur fibit Auosum fuit, inserto frænulo, salivam copiosius eli- seniat, su usus cere, quemadmodum inferiùs planum faciam.

Ff 2

occuparit inflamatio.

Cæte.

228

Posterior morbus ab Initio fancuratur .

Cæterum frequentiorem morbum, quo equi sensim correpti pedetentim abstinent cibo, ac mœrori guinis missione se dare videntur, câ potissimum ratione curari animadverfum est; si nempè confestim sanguinis copia imminuatur, faliumque vis, & acrimonia diluendo temperetur; ut inde paullatim uberior faliva, atque urina foras elici, ac morbidus humor in articulos possit compelli. In primis igitur emolliendi gratia infuso clystere (qui planè quotidie ad restitutam ustera cervicis par- que valetudinem est iterandus ) ex dextera cervicis parte mittendus est sanguis, ut ad incidendas deinde , si opus fuerit , palati venas quasi jactus sit

emittédus è dex-

gradus.

At quoniam hujuscemodi morbi lues sæpe ad salivarias asperæ arteriæ, atque œsophagi glandulas confluit ; maximo usui esse frænulum experti sumus, inferitur ad fali. fi nempe quotidie quater, aut quinquies ori infera-

vam eliciendam - tur,eiq;frænulo maffa,ex qua pilulæ fiunt,adnectatur linteo nodo colligata. Hujus autem conficiendæ rationem inferius A. litera persequemur. Id tamen. perpetuò est accurandum; ut exinde os equi tepido vino, admixtoque marino fale colluatur.

Colli cutis traiccto fetaceo emanet .

Nec defuere præterea qui utile, atque opportunum esse existimarent colli cutem trajecto setaceo perforatur, ut perforare: quo fiat, ut lympha illa tenacior, quanto lympha tenacior fectis cadaveribus , tracheam inter, & cesophagum , ac supra pericardium, & pulmones concretam depre-

Unguentum ex oleoque laurino.

hendimus, paulatim foràs ejiciatur : Nec minorem althea, butyro, fanè utilitatem affert emolliens unguentum ex althea, butyro, oleoque laurino conflatum, quo collum,& guttur peruncta fuerint: cum è contrario vesicantia iildem partibus admota perniciem afferre confueverint; propterea quòd, cum vehementer exti-

mulent, ac parum humoris eliciant, cumque tenuif-

Vesicantia perniciem creant .

fimum

fimum præfertim in equis, dura, pilofaque cute contectis, multo majorem ejus copiam contrahant in eas præcipuè partes , quæ jam graviter affectæ funt .

Juxta autem necessarias duximus diureticas po- Diuretica potios tiones : ac cæteris quidem præstat ptisana ex hor- nes, ptisana ex deo, sale polychresto; aut antimonii hepate con-hordeo, de qua spersa: cujus parandi modum B. litera docebimus . hircinus , pulvis Nec plane sanguis hircinus, atque id genus pulveris, antipleuriticus, quod antipleuriticum dicitur, repudiandum vide-in modu profunt. tur . Ad hæc pellis contrectatio, hoc est frictiones haud parum afferunt adjumenti ad luem in articulos avocandam, & colligendam: unde ejusmodi Malidia Malis Arthritica fpecies periculi omnis expers enascitur, que à Gra- morbi fenescencis Arthritica appellatur, quæque in præsenti clade tis indicium est.

fenefcentis morbi indicium effe confuevit .

Quoniam verò equi, utroque mali genere in, cibos fastidiune, ac mandendi, deglutiendique facultas iifdem paulatim imminuitur; id fumma omnium diligentia, atque industria cavendum est, nè debilitatis, fractifque viribus contabescant. Quam- Quo pacto ad ciobrem primò quidem objectis sonchi, sive cicerbita, bum capiendum cichorei, aut tenellis salicum frondibus ad cibum equi alliciendi sponte capicudum, si fieri possit, alliciendi sunt. Quod si parum rectè processerit; quemadmodum reapsè docet eventus; quotidie bis terve necesse est consuero cornu polentam in fauces infundere è fingulis hordeacex farinx, quinis verò aqua libris, quæ injectis aliquot facchari unciis parumper ebulliant : nam conveniens equorum natura cibus est Ova, jus carniù, hordeum; fecus verò jus carnium, earumque intrita, & intrita repuatque ova , quæ ab imperitis quibusdam veterina-dianda riis specie melioris alimenti præbentur detrimento potius, ac noxæ futura istiusmodi animantibus comperiuntur, quippe quæ multum à consuetis, con-

gruen-

gruentibusque corum naturæ cibis abhorrent.

Qna ratione morbus præcaveri pollit .

Quarat quis hoc loco qua ratione pracavendum, providendumque sit, nè sani in morbum delabantur? Huic respondemus, Equos modicâ duntaxat avena, cui madidus furfur admisceatur, alendos esse, ac præfertim maturandam fanguinis missionem, præbendamque iis phalaridem, quam nostrates fraina dicunt, aut saltem cichoreum, ut scilicet acrimonia. illa. & crassitudo sanguinis, ejus mali fons, atque origo, penitus emolliatur, & si quid illorum suidis finè noxà admisceri non debeat, per alvum eluatur, atque expurgetur. Quanquam verò eam in spemerigamur, ejulmodi morbum exeunte vere funditus apud nos fore tollendum.

Quomodo cadavera sepelienda .

IV. Caterum humandorum cadaverum ratio quam postremo loco proposueramus, nunc diligenter, ac subtiliter est expendenda . Quamvis Vos Eminentiffimi Patres, statim ab initio fatis cautums atque provisum esse judicaretis Interdicto, nè mortuis equis tergora detraherentur, neve carnes intra Urbem alendis felibus divenderentur; itaut funibus nes véderentur · revincta cadavera secundo flumine ad alterum ab Cadavera ad al- Urbe lapidem deportanda effent, atque inde in materum ab Urbe re abripienda, aperto tamen priùs illorum thorace, extractoque pulmone, ut statim fundum peterent : altero tamen Conventu habito ea res iterum deliberata est, cùm in illam cogitationem incidissetis, fieri certò posse,ut ex equorum numero in Tiberim deje-Corum aliquot in tam longo, ac flexuofo fluminis alveo hic illic ad ripas ante destituerentur, quamin mare delati fuiffent ; atque, etiamfi illuc omnia. cadavera confluxissent , ut subita vi tempestatis ad

ne mortuorú carlapidem per Tiberim deportata funt.

Balana aliquan- Oftiense, aut Portuense litus ejicerentur (quemaddo ejiciuntur ad modum balænam expulsam olim fuisse narrat Plutarlitus . chus > chus, & Jovius) quamobrem è putidis cadaveribus teterrimæ exhalationes emanarent cum peste, ac pernicie non agrestium modò, verùm etiam Romanorum Civium : præfertim cum ufquequaque litoris ora Austro, & Africo, insaluberrimis sub hoc cœlo ventis, objecta sit; his, inquam, accuratè perpensis constitutum à Vobis Eminentissimi Patres atque decretum est, integra cadavera, calce obruta, hunc in modum effe sepelienda.

Campus, itaque arationi minimè opportunus, delectus fuit extra Portam Oftiensem ad quintum cir- Cadavera in caciter ab Urbe lapidem, secundum Tiberim, ut com- effosis scrobibus modè illuc in fingulos dies deportarentur cadavera, in altitudinem. ibique in acclivi loco, quà Roma collis pratendi- pedum duodenu, tur, scrobes in altitudinem duodenum pedum effortus. derentur: quò integris cadaveribus conjectis venter tantummodo incideretur, ut certo deinde intrò calcis modo totum corpus obtectum posset inferri : ad fingula enim tumulanda quingentas circiter, aut sexcentas libras pondo impendere solent. Post- Humus insuper ea verò tantum injicitur humi , ut cumulo fupra lum, ne subsideplanitiem affurgat, ne scilicet , dum putrescit cada- ret, ibique aqua ver, subsidente solo paulatim fovea excavetur, in stagnaret. quam aqua pluvia confluere, ac stagnare possit: eog; confilio stipari humum, & comprimi, ibidemq; post aliquanto seri fœnum,& gramina jussum est,ut quicquid miasmatis solutum, ac liberum vaporis instar per aera mina, & senum vagari possit, ac morbos afferre, à virescentibus her- sata, ut noxii vabis imbibendum hauriatur . Quod sanè consilium, pores iis excipehis verbis exposuit Forestus [a] Delphis apud Bata- Hand aliter apud vos peste jam sopità, & cameterio cadaveribus oppleto, Batavos Delphis babitam consultationem inter Medicos , num calce , aut [2] Lib 6. Obfer. lapidibus illud cœmeterium esfet obruendum , ac decre- 25. in Subolio. sum fuisse, ut multa terra superinduceretur, atque in

DE EQUORUM

eam varia berbarum semina conjicerentur, ut crescente gramine, & clausis spiraculis lues minus denuò subpullularet .

Hoc igitur pacto haudquaquam videtur extime-

Ea ratione cave. fcendum, nè equorum lues corpora etiam humana. tur ne equorum quod fi quando incidit, incuria id factum est .

tur ne equorum lues in hominum pervadat; ut non rarò accidisse narrant historici: morbos vereat , nam, præterquam quòd morientium numerus non augetur, cum bini, nec plures fingulis diebus intereant, (hoc enim permagni intereft,) fumma cura, diligentiaque sepeliuntur : est enim verisimillimum, calamitatem istam ob hominum incuriam, negligentiamque aliquando incidisse. Atque idcirco ad æternam CLEMENTIS XI. ac vestrum omnium, EMINENTISSIMI PATRES, commendationem, innocuo penè, ac celerrimo hujusce cladis exitu comprobatam effe testamur præclarissimam illam sacrarum literarum fententiam , Humana scilicet confilia. divinitus gubernari. Enimyero prospicientibus vobis publicæ incolumitati, summâque Dei benignitate vestros conatus adjuvante, nos Romani Cives Ajacis quasi clypeo protecti feliciter venenata equi-

næ contagionis tela depulimus, itaut jam in vado res fit. atque in portu fecuri navi-.gemus.

Hic autem tum remediorum fummam, tum duas cadaverum diffectiones adferibimus, quibus noftra de morbi natura, & curatione opinio confirmatur.

### A. LITERA

Ratio conficienda massa pilularis , qua in... linteolum nodo constrictum , e9 equi franulo alligandum conjiciatur.

P. Hepatis Antimonii, baccarum lauri in pulverem redactarum, affæ fætidæ æquales pattes; aceti verò quantum fatis ad pilularem mafam conglutinandam, ex qua fiant boli, quorumquisque femiunciam pendat. Horum verò unus linteolo circumductus frænulo alligatur, & per totum curationis tempus fatis effe consuevit. Præterea admonitum te; Lector, volo, assam fætidam accuratê contundendam esse, & aceto subigendam, donce in mollem massam concrescat; cui deinde paulatim ætterorum pulvis est admiscendus.

### B. LITERA

Parandi Hepatis Antimonii ratio.

PRimo quidem stibii Hungarici, quod crudum, ac nitidum fit, libras fex, ac nitri iterum excocti libras quatuor & dimidiam assumito : hæc autem deinde in pulverem redacta commisce, & in ferream galeam conjicito, itaut duabus tertiis sui partibus vacua sit: hanc igni demum imponito - Verùm sexta, postquam deflagraverine, hora hepatis scoria per mallei icus divellatur.; quæ deinceps minutatim contrita clysteribus admiscetur, quippe quæ nitri vim fervat . Hepatis autem in pulverem redacti uncia. circiter, aut binæ pondo per triginta dies furfuri, ac polentæ immixtæ equis devorandæ præbeantur.

Duæ sectiones equorum, una quidem jam interempti; altera vero nondum mortui, sed Spirantis in grassante Epidemia.

### PRIOR CADAVERUM SECTIO.

ze morbi genere confecti.

Sectio equi prio- T. Qui intrà biduum è vivis sublati ab co morbo, qui primò ventrem torminibus, ac deinde totum corpus frigoris horrore perstringit, in Mol-Hadriani, quam S. Angeli Arcem appellant, peracta fub horam ab ejus interitu quartam, VI. Kal. Majas anno 1712. cui sectioni præter D. Franciscum Soldatum Med. Doctorem eruditiffimum , qui eidem præfuit,& Sebastianum Fuinum Chirurgum dissectorem, Excellentissimus Melitensis Orator, Illustrissimi Viri Præful Præsul Crispoltus, ipse ego atque Arcis Præsectus alter, quin etiam Comites Buffius, & Spada, nec pauci è Romana Nobilitate, plurimique etiam Veterinarii adfuere -

Primò igitur imus ac medius venter, in quo morbi fedem effe opinabamur, studiosissime observati ventris viscera. funt. Itaq; fciffo abdomine, mefocolon, feu vinculum obfervata funt. illud è membranis contextum, quod intestinum colon lumborum regioni alligatum detinet, omni ex parte rubicundum, atque inflammatum offendimus, cujusmodi speciem omentum quoque præseferebat : quin stomachus ipse subrubebat, quà omento adirectitur. Id verò præ cæteris fingulare est animadverfum, ferum scilicet quoddam sutto colore è suis sedibus infra ventriculum in finum abdominis effusum.

At reliqua infimi ventris viscera nihil quidquam immutata videbantur, excepta duntaxat cyfti fellea, quæ bile coloris nimiùm faturi redundabat . Verùm quia morbus animanti urinam inhibuerat, potiffimum renes diffecti funt, qui, quod ad colorem, substantiamque pertinet, nullo morbo contacti oculis apparuerunt. Unde eft evidenter intellectum non quidem organorum vitio, sed nimia seri tenacitate, ac nervorum convultione cum dolore conjuncta, qua renum tubuli fupra, quam par erat,adftringebantur, urinam fuisse retardatam. Ut autem, qua æquum fuit, accuratione ac diligentia thorax inspiceretur, optimum factu duxerunt Profectores à faucibus initium ducere, ac deinceps per asperam arreriam, & cesophagum ad ventris ipfius cavum descendere. Ablatâ igitur inferiori mandibula, tumoris omnis, atque inflammationis expers reperta est non lingua modò, pariterque larynx, quæ tracheæ, atque pharinx, quæ cesophagi in faucibus est principium ; verum etiam Gg tota

Dr Equorum tota quanta est trachea, cum hanc ob causam fuiffet ad pulmones usque per longitudinem diffissa . Cæterum hanc ab cesophago divellere conantibus humor quidam glutinofus, ac lentus colore admodum luteo se se obtulit, qui longo tractu in thoracem illabebatur : cujusmodi lymphæ tenacissimæ, atque stagnantis magna copia infra sternum, ac supra pericardium inventa eft. Cor autem tensione quadam correptum, ac propterea rotundius inventum : continebat autem in dextero finu fanguinem atrum, spissum, atque fibrosum, duosque præterea polypos. Lævæ pulmonis partes costis adharebant eodem illo glutinoso, ac luteo humore coopertæ, quo pericardium erat obductum. Perruptâ demum calvaria tam liquidas, quam folidas cerebri partes nulla labe contaminatas deprehendimus .

### T. ALTERA SECTIO

Equi adbuc spirantis, eoque quintum jam diem laborantis morbo, qui paulatim ingravescii, V. Kal. Majas coram iislam Nobilissimis Viris, ac Prosessorius peraeta suit.

Sectio equi alter production morbi genere production morbi general production

animad.

animadvertimus, quamquam equus ille integru diem cibo, ac potu abstinuisset. At reliqua viscera, quamvis acriori colore, quam natura fert, contincta viderentur, non æquè tamen inflammata, ac eadem intestina dici poterant. Deinde intrà thoracem præter luteam lympham, & subpinguem, ac penè concretam, quæ superiores externasque pericardii partes obtexerat, nullum omnino in pulmonum lobis, atque in corde, cujus sinus & sanguine, & polypis vacui erant, vitium deteximus : ex quibus deducitur, equis non priùs qu'am naturali morte decedant, humoris aliquid plerumque in corde cohiberi. Ad asperæ arteriæ caput, & linguæ radicem musculos omnes pullo colore infectos vidimus; at neque intrachex, neque in cesophagi tubo memorabile quidquam est animadversum; ac nè concretio quidem illa luteola, quam priore diffecto, equo tracheam inter, & cophagum videramus: lingua autem circa radices vehementer intunuerat .

Sectà demum calvarià cerebri fuperficiem, ac vafa admodum turgida, & atro fanguine oppleta confpeximus: quin etiam ipfius corticem prefiori colore fuffulum. Nec feri tamen quidquam in cerebri finubus repertum est: nam cateras illius partes perquam similes iis, qua in hominibus inveniuntur, in-

tactas deprehendimus.

Itaque ex utraque observatione serie colligi potest, saviencem in equos lucum sanguinis vitio creati; quo subsistente, alia, atque alia viscera, prout ante fuerint affecta, & disposica, violantur; atque inar-

descunt.

## 238 DE EQUORUM EPIDEMIA.

### MORBI FINIS.

E Xeunte Junio ejusedem anni 1712. Summo Dei benessicio equorum epidemia Romæ extinctacest i nulla penitus urbano, aut sinitimo aeri communicatà labe. Id quod certo certus non levi ex parte tribuendum videtur eximiæ diligentiæ, qua Illustrissimus Præsul Crispoltus equorum cadavera quam citissme, & quam altissme sepelienda curavit.



INDEX

# INDEX RERUM,

### ET VERBORUM.

### A

| Rarium publicum tempore bovilla pestis exhaustum.  Aer contaminatus cur non omnia animalium gener                                                                                                                                                                                                                                                            | erat                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Te exhaustum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.55                                               |
| Aer contaminatus cur non omnia animalium gener                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a in-                                              |
| discriminatim afficiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157.                                               |
| discriminatim afficiat .<br>Qua ratione corpora labefactet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158.                                               |
| Ager Romanus in Bovilla peste cur majori quam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alihi                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38.                                                |
| In agris à peste immunibus sementem solito maj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| faciendam existimatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.                                                |
| Agricola frumenti distributione ad serendum all                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | esti                                               |
| 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Etiam pecunia mutua sinè pignore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61                                                 |
| Agricolarum inopia depositis publice nummis, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ////                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| tuò datis juffu Pontificis sublevata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.                                              |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegiu Pauli V. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.<br>mpli-                                     |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegiu Pauli V. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.<br>mpli-                                     |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegiu Pauli V. a. ficantur .  Agrorum cultorum census indictus . 56.6                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.<br>mpli-<br>64.                              |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegiu Pauli V. a. ficantur. Agrorum cultorum census indistrus. Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad corun.                                                                                                                                                                                                                | ibid.<br>mpli-<br>64.<br>5° 57.<br>dem_            |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegiu Pauli V. a. ficantur. Agrorum cultorum cenfus indictus. 56.0 Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad eorum cultum fuerint pellecti.                                                                                                                                                                                    | ibid. mpli- 64. 57. dem_ 60.                       |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegia Pauli V. a ficantur. Agrorum cultorum cenfus indictus. Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad corune cultum fuerins pellecti. Agros boum penurià incultos, dominorum fum                                                                                                                                              | ibid. mpli- 64. 5 57. dem 60. ptibus               |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegia Pauli V. a ficantur. Agrorum cultorum cenfus indictus. Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad corune cultum fuerins pellecti. Agros boum penurià incultos, dominorum fum                                                                                                                                              | ibid. mpli- 64. 5 57. dem 60. ptibus               |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegia Pauli V. a ficantur.  Agrorum cultorum census indictus.  Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad corum cultum surim pellesti.  Agros boum penurià incultos, dominorum sum grandos juisse.  Eminentis, Albanus in constitum adhibetur ad be                                                                             | ibid. mpli- 64. 5 57. dem 60. ptibus               |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegia Pauli V. a ficantur.  Agrorum Cultorum cenfus indictus.  Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad corune cultum fuerint pellecti.  Agros boum penuria incultos, dominorum fum, arandor fuife.  Eminentifs. Alfanus in confilium adbibetur ad bopefti occurrendum.                                                       | ibid. mpli- 64. b 57. dem 60. otibus 5 56. oville  |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegia Pauli V. a. ficantur. Agrorum cultorum cenfus indiffus. 56. c. Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad eorum. cultum fuerim pellecti. Agros boum penurià incultos, dominorum fumm arandos fuisse. 55. c. Eminentifs. Albanus in consilium adbibetur ad bo pesti occurrendum. Alimenta prava quomodo bumores inquinent. | ibid. mpli- 64. br 57. dem. 60. ptibus broille 36. |
| Agricolas erga à Clem. XI. privilegia Pauli V. a ficantur.  Agrorum Cultorum cenfus indictus.  Agrorum Domini ac coloni qua ratione ad corune cultum fuerint pellecti.  Agros boum penuria incultos, dominorum fum, arandor fuife.  Eminentifs. Alfanus in confilium adbibetur ad bopefti occurrendum.                                                       | ibid. mpli- 64. b 57. dem 60. otibus 5 56. oville  |

| 140 INDEX RERUM,                                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Anatome brutorum, ac plantarum ad Medi                                              | cinam       |
| iic                                                                                 | 100.        |
| Ex eadem bumanarum egritudinum causa                                                | innote-     |
| Count .                                                                             | 10%         |
| Illustris. Angelus Gabriellus peculiari Congr                                       | egationi    |
| funer howilla pefte adbibetur.                                                      | <u> </u>    |
| Animalia munimine S. Jobannis à peste olimin                                        | berata.     |
| Et meritis B. Gerlaci, & B. Goslini.                                                | ibid.       |
| El meritis B. Gertatt, O B. Cosmin                                                  | 38.         |
| Aqua stagnantes in agro Romano .<br>Arationis tempus in bovilla peste utiliter ante |             |
| Arationis tempus in oodina pejec attities and                                       |             |
| 64. 6.7L                                                                            |             |
| Αοθοίτις · Vide Malis ·<br>Auctor bovillæ pesti imminenti dissertatione pro         | fairit.z.   |
| Bovillam pestem in Latio incipientem prin                                           | nuc indi-   |
|                                                                                     | 3.          |
| cat.                                                                                |             |
| Congregationi habita apud Eminentissimum                                            | 58.         |
| rium Pontificis jussu interfuit.                                                    |             |
| In peculiarem Congregationem super bow                                              | 8.          |
| cooptatur .                                                                         |             |
| Sanctissimi Pontificis jussu consilium înit ac                                      | ibid.       |
| aversendam.                                                                         |             |
| Auctoris dissertatio epistolaris de bovilla pe                                      | 165-        |
| Oratio de Buprestis natura.                                                         | 176.        |
| De bovilla pestis causa.                                                            | 37-         |
| De carnibus infectis.                                                               | 5.6.6.      |
| De suspectis bobus subitò interficiendis .                                          |             |
| Eadem ab uno ex Eminentisimis Patribus                                              | 6.          |
| batur .                                                                             |             |
| Auctores qui de bovilla peste antiquitus scri                                       | pjerum.     |
| 184.                                                                                | ibid.       |
| Ii pracipua symptomata non retulerunt.                                              |             |
| Augusti lex de cadaveribus cremandis.                                               | 43·<br>231. |
| Auster & Africus Roma insaluberrimi.                                                | Illustr.    |
|                                                                                     | Trempt .    |

### В

| Illustr. D Ancherius Prasul peculiari Congregati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oni      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Juper bowilla peste Prafectus. pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| In confilium advocatur ad bovillam pestem avert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| dam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.       |
| Illustrissimum Ghezium Prasulem de bovilla lue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| epistolas admonet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.       |
| Ejusdem confilia super agrorum cultura bovilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pe-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.      |
| Borromaus Antiftes bowilla peftis biftoriam ad Auc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | to-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78.      |
| Bos Pannonicus cur statim pestem non attulerit . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.       |
| Boves ex locis pollutis adducti à cateris separa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.       |
| Qui lue afflatis misti fuerant , peculiari sepimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.      |
| Pauci ex iis evadunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.       |
| The second secon | id.      |
| Lue infettos curandos potius, quam occidendos fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| tuitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.       |
| Suspectos statim und cum contaminatis fuiffe oc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| dendos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.       |
| Lamocomio propinqui lue afflantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.       |
| Nè in nundinas adducerentur interdictum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.       |
| Obesiores gracilioribus lui magis obnoxii; & cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 160. & 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.       |
| Process for the contract of th | 7.<br>I. |
| D. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 01 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.       |
| Hh 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| 242 INDEX RERUM,                                |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Quibus in regionibus & cur arationi necessi     | arii. ibid. |
| Ad arandum idonei ne venderentur vetitu         | m. 53.      |
| Tantum viribus confectos vendi Laniis peri      |             |
| Aratores cur publica pecunia non debuerin       |             |
| rari -                                          | 55.         |
| Nullis adbibitis remediis facilius conva        |             |
| 211.                                            |             |
| Bovilla contagio per folum contactum asque      | aff atum    |
| disseminatur.                                   |             |
|                                                 | <u>5.</u>   |
|                                                 | · 6 199.    |
| Pestis à Bove Pannonico in Italiam illata.      | 107. 0      |
| In agro Romano & Latio cur mitier .             |             |
|                                                 | 39.         |
| Pestis in agro Romano difficiliùs propulsati    |             |
| in transpadanis.                                | 38.         |
| Bovilla pestis initia o progressus in Italia.   | 1. 6- 2.    |
| Immanitas & pernicitas .                        | 4.          |
| Symptomata.                                     | 175.        |
| Pestis causa generalis.                         | 170.        |
| Particularis ignota.                            | ibid.       |
| Bovilla-pestis damna in Romana ditione lev      |             |
| runt ob Pontificis vigilantiam ; ac pietat      |             |
| Bovillam pestem à bupresti illatam fuisse opin. | atum est.   |
| 162.                                            | -1          |
| Negatur, & quibus rationibus.                   | 165.        |
| Per contagionem tantum illatam.                 | 175.        |
| Bovilli cadaveris balitu viator interemptus     | 40.         |
| Bovis caput marmoreum bovilla pestis caufa      | olim cre-   |
| ditum.                                          | 172-        |
| Boum suspectorum carnes tolerate.               | 36-         |
| Infectorum exceriatio cur potissimum fueri.     | interdi-    |
| eta.                                            | - 38.       |
| Boum peste tactorum pecis vel salutis via q     |             |
| fuerit.                                         | 3550        |
|                                                 | Culto       |

| E - V - b - c - r -                              | 242        |
|--------------------------------------------------|------------|
| ET VERBORUM.                                     | 243        |
| Custodia pestiferis balitibus singulare res      | neatum.    |
| 213.                                             |            |
|                                                  | O 214.     |
| Ab antiquis commendate.                          | 214.       |
| Infectorum carnes, pelles, cornua atque          |            |
| serdicuntur.                                     | 9.         |
| Peste interemptorum numerus in Latio.            | 69.        |
| Mortuorum numerus ad quos fuerit relatus         | • 44•      |
| . Sepeliendorum ratio edicto declaratur. 42      | · 6 43.    |
| Ø 219.                                           |            |
| Cadavera in mare conjici permissum, & qui        | ibus cau-  |
| tionibus .                                       | . 46.      |
| . in Boum cadaveribus quid prater natur am fuci  | rit obser- |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 195.       |
| Boum penuria Italia maxime damnosa.              | 52.        |
|                                                  | 4. 0- 55.  |
| Penuria pravento arationis tempore confult       | um . 64.   |
| Ø71.                                             |            |
| . Bubilia , extincta peste , citissime repleta . | 71.        |
| Bubulcus sape pestem armentis infert .           | 188.       |
| Buprestem non fuisse causam bovilla pestis. 162  | . d. 165.  |
| Onibus rationibus demonstretur. 167. ufque       | ad 170.    |
| Buprestes non solum boves, sed catera quoque     |            |
| infestant.                                       | 169.       |
| Buprestis notitia è Medicorum scriptis à J. C.   |            |
| 165.                                             |            |
| Deferiptio .                                     | ibid.      |
| In Italia rarò inveniri juxta Plinium & Al       |            |
| dum.                                             | ibid.      |
| Frequenter Juxta Marcellum Virgilium.            | ibid.      |
| In agro Romano non deprebensus tempore           |            |
| 167.                                             | 2000       |
| Venenum commorfa tantum animalia inficil         | . ibid.    |
|                                                  | 169.       |
| Alimentum cichorium .                            | Fum        |

|                       | EXRE          | RUM,            |           |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Eum propinantiun      | pæna.         |                 | ibid.     |
| de Buprestis natura l | ibellus Pont  | ifici oblatus.  | 163.      |
|                       |               |                 |           |
|                       | C             | 1.15.81         |           |
| Adavera boum          | quam longe    | ab oppidis fue  | rint se-  |
| pelienda.             | 1             |                 | pag.43.   |
| . Ne in Tiberim pr    | ojicerentur ( | autum           | 44-       |
| Itidem ne insepuls    |               |                 | 43.       |
| In Tiberim dejicie    | ntes qua ra   | tione depreben  | f. 45.    |
| Qua diligentia fu     | erint conqu   | ifita , atque à | flumine   |
| extracta.             |               |                 | ibid.     |
| In mare confici pe    | rmiffum, o    | quomodo.        | 46.       |
| · Iisdem in mare co   | onjiciendis c | ur pulmones d   | etracti.  |
| ibid.                 |               |                 |           |
| Cadavera equorum      | sepelienda j  | octius quam de  |           |
| da.                   |               |                 | 231.      |
| Cur in Tiberim no     | n fuerint p   | rojicienda.     | 230.      |
| Quomodo tumula        | nda.          |                 | 231.      |
| Cadavera demerfa      | cur fluitent  | • e             | 46.       |
| Cadaverum insepuls    | orum noxa     | 39              |           |
| in Cadaveribus boun   | m qua prat    | er naturam fir  | as depre- |
| benfa.                |               |                 | 176.      |
| Calamitates nos &     | posteros cau  | tos reddunt.    | 221.      |
| Campani boves peft    | e contacti"   | lam Romam a     | dducun-   |
| tur .                 |               |                 | . 2.      |
| Canum commercium      | pestis temp   | ore inhibendu   | W 220.    |
| Capus bowis marmo     | reum bovilla  | pestis canfa    | olimere-  |
| ditum.                |               |                 | 172.      |
| Eminentifs. Cardin.   | ales in Congr | regationem fu   | per boum  |
| aratorum pen          | uria adveca   | ii.             | 58.       |
| Caritatis anteverte   |               |                 | . ibid.   |
| Carnes immunda De     |               |                 |           |
| . Infect a cur inter  |               |                 | 35.       |
| -3                    |               |                 |           |

| ET VERBORUM.                                    |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Morbo infecta natura immundis magis infa        | slubres. |
| 33.                                             |          |
| Venales salubritatis nota obsignata.            | 34.      |
| ex Carnibus contaminatis salsamenta vetantu     | r. ibid. |
| Carnium infectorum noxa experimentis compr      | obatur.  |
| 37•                                             |          |
| Penuria provisum.                               | 71.      |
| Carnium copia Roma grassante boum pestilenti    | a unde.  |
| 37.<br>Cataplasma ad boves infectos liniendos.  | 202.     |
| Ejus efficacia.                                 | ibid.    |
| Caufa bovilla pestis ex ejusdem observationi    |          |
| symptomatibus innotescit.                       | 175.     |
| Causas epidemia equina esse serosas & fervi     |          |
| guinis particulas.                              | 225.     |
| Externas in peculiari aeris constitutione con   |          |
| 226.                                            |          |
| Cauteriorum utilitas in bovilla peste . 203.    | 2 TO.    |
| Ø 211.                                          |          |
| Inustio quomodo facienda.                       | ihid.    |
| Ab antiquis commendata.                         | 210.     |
| Christifideles excitantur ad preces.            | 12.      |
| Ciceronis dictum .                              | 205.     |
| Cichorium buprestis alimentum.                  | 169.     |
| CLEMENS XI. Vide Pontifex .                     |          |
| Canobia Virginum cur à peste immunia.           | 214.     |
| Catus indictus ad dijudicandas lites inter dom  |          |
| colonos.                                        | 65.      |
| Colonorum versutiis & fraudibus obviam itus     |          |
| Comitialis morbi caufa ex caprarum diffetto co  |          |
| Hippocrate deprehensa.                          | 182.     |
| Congregatio peculiaris super boville pestis neg |          |
| bita apud Illustrissimum Bancherium             | 7        |
| Congregatio babita apud Eminentissimum Cam      |          |

| 246 INDEX RERUM,                                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Super boum aratorum penuria.                                                    | 58.       |
| Conjectura super re perspicua inutiles.                                         | 187.      |
| Consilia in rerum casibus capienda.                                             | 64.       |
| Tempore bovilla pestis babita posteris documen                                  | sto fu-   |
| tura.                                                                           | 74-       |
| Confeliginis radix.                                                             | 211.      |
| S. Consulta suspectis, ac pestilentia affectis bobi                             | us me-    |
| dicinam tentandam effe ftatuit.                                                 | 6.        |
| Edicit nè boves ex Maritima provincia atque                                     | Cam-      |
| pania Romam adducantur                                                          | . 8.      |
| S. Consulta decretum de Boum suspectorum custo                                  | dia . 5.  |
| Contagio bovilla per solum contactum atque af                                   | Aatum     |
| disseminatur.                                                                   | ibid.     |
| Ex corporum exhalatione.                                                        | 190.      |
| Sublato cum infectis commercio cobibita.                                        | 70.       |
| Contagio humana diligenti boum sepultura vitat                                  |           |
| Quibus cautionibus arceri possit -                                              | 217.      |
| Scilicet boum infectorum à fanis secretione.                                    | ibid.     |
| Etiam ipsorum cade per sclopetariam glanden                                     |           |
| Sanos bowes à consuetis ad intacta pascua c                                     | omnel-    |
|                                                                                 | ibid.     |
| lendo.                                                                          |           |
| in Conventu ad explorandam equorum epidemia                                     | 1.225.    |
| Eminent. tum Prasulem Origum qui adfuerin                                       | ibid.     |
| Quid ibidem fuerit agitatum .<br>Conventus habitus apud Illustrissimum Bancheri |           |
| Conventus babitus apua ampiriguman Danient                                      | 54        |
| per boum aratorum penuria.                                                      |           |
| Coriariarum officinarum infrequentia in Roman                                   |           |
| 38.                                                                             | a Antil   |
| Corium pestifero seminio resinendo do diffundend                                | ibid.     |
| fimum.                                                                          |           |
| Cornetani boves qua diligentia immunes fuerins                                  | 52        |
| fi.                                                                             |           |
| Corpuscula per fe innocua quo patto noxia et                                    | 401410115 |
| 189.                                                                            | °         |

| ET VERBORUM.  Craba quid.                                              | -0.6     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Craba quid. Crucis signo boves à peste liberatos fuisse.               |          |
| Cutanei decubitus contaminatis bobus falubres                          | . 176.   |
| <b>D</b> . ,                                                           |          |
| DEliberationes circa rem frumentariam à l'<br>fimo Patre approbantur . | SanEtif- |
| fimo Patre approbantur .                                               | pag,61.  |
| Deus adest diligentibus, abest negligentibus.                          | 72.      |
| Diaphoreticorum juvamen in bovilla peste.                              | 210.     |
| Eorum tamen formula periculofa.                                        | ibid.    |
| Divinam auxilium quando magis implorandun                              | s. Io.   |
| Diureticorum utilitas in equina epidemia .                             | 229.     |
| Domus lepra polluta intus radebatur in Mofaio<br>218,                  | a lege . |
|                                                                        |          |

| E                                                                                                                                                         | ** *           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| E Celefassicum Imperium quo seteris p<br>Edista minacia aliorum Principum<br>tem tempore pestis bovilla non imis<br>Edistum ne boves ex contaminatis Prov | ata. 62.       |
| adducantur.                                                                                                                                               | 75.            |
| Quo boum nundine interdicuntur .                                                                                                                          | 80. 0 82.      |
| Indulgentiarum, Bovilla peste grassan.                                                                                                                    | te, promulga-  |
| tarum.                                                                                                                                                    | 17. 0 25.      |
| De Precibus recitandis.                                                                                                                                   | 15.6.29.       |
| De mortuis animalibus significandis >                                                                                                                     | ac sepeliendi  |
| ratione.                                                                                                                                                  | IOI.           |
| Ne boves in pradium S. Petri in form                                                                                                                      | is aliunde in- |
| · · vebantur .                                                                                                                                            | 87.            |
| De integris boum cadaveribus sepelies                                                                                                                     | idis eorumque  |
| carnibus, ac pellibus minime vend                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                           | Ad-            |

| 248 INDEX RERUM,                               |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Adversus eos, qui cadavera insepulta reliq     | uerint .      |
| 112.                                           |               |
| Quo impunitas, ac pramia delatoribus pro       | mittun-       |
| tur.                                           | 115.          |
| Nè boves aratores, & vitule annicule mad       | tentur.       |
| 95.                                            |               |
| De Agris subigendis.                           | 137.          |
| De sementibus faciendis . 105.                 | <u>څ ١٥٩.</u> |
| Que Agricola ad agres subigendes invitant      | ur.I2I.       |
| Citatorium.                                    | 125.          |
| Pontificium quo Agricole ad faciendam sem      |               |
| excitantur.                                    | 129.          |
| Prorogatio Edicti de semente facienda.         | 118.          |
| Quo frumenti, ac frugum census jubetur.        | 123.          |
| Empirica ex animalium observatione orta.       | 180.          |
| Emplastrum corrosevum collo impositum in Equ   | ina epi-      |
| demia utile .                                  | 224.          |
| Endeleichi Rhetoris carmen de bovilla peste    | . 184.        |
| & seq.                                         |               |
| Epidemia Boum fuit vera pestis.                | 153.          |
| Equina Roma Martio mense capit.                | 222.          |
| Equina non halitu afflatur .                   | 226.          |
| Eadem duplex, altera celerior, altera tardi    | or . 2 2.     |
| Epidemia Equina primum genus exitialius q      |               |
| invaderet.                                     | 223.          |
| Alterius generis signa.                        | ibid.         |
| Epidemia Equorum finis .                       | . 338.        |
| Equi & Afini quibus terris arandis fint idone. |               |
| Male affecti non fatigandi .                   | 223.          |
| Epidemia tacti qui moriantur, vel convalesca   |               |
| Nauseantes quomodo ad cibum alliciendi .       | 229.          |
| Equina epidemia Malis ab Hippiatris dicta .    | 223.          |
| A'Virgilio describitur .                       | 224.          |
| Est febris epidemica ex Rufo.                  | ibid.         |
|                                                | Equi-         |
|                                                |               |

| ET VERBORUM:                                                                          | 249      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Equini cadaveris trachea & thorax quid ob                                             |          |
|                                                                                       |          |
| Equis fatigatis quid mali accidat.                                                    |          |
| Equorum lue tactorum viscera instammantur.                                            | 223.     |
| Eguorum tue tactorum Vijeera injiammantur.<br>Esecrementa cum bobus contaminatis tumi | 224.     |
|                                                                                       | u anaa.  |
| T line C i fellus ad toffen                                                           |          |
| Excubia in Cornetani agri confinibus ad pesten                                        | areen-   |
| dam.                                                                                  | 23.      |
| Extispicium cur in sacris litteris praceptum s                                        |          |
| Equinum quid obtulerit . 233.235.                                                     |          |
| Serum effusum & viscera inflammata exhibu                                             |          |
| davere equino.                                                                        | 235.     |
| Extispicium boum quid exhibuerit.                                                     | 156.     |
| Cur dissimile fueris in singulis bobus.                                               | ibid.    |
| Cur & quando incertum effe soleat.                                                    | 156.     |
| F                                                                                     | ٠        |
| Ebris communis est vera pestis juxta Hi                                               | 000CF4-  |
|                                                                                       | g. 154.  |
| Febris cum bovilla peste semper conjuntta.                                            | ibid.    |
|                                                                                       |          |
| Febris in bovilla peste qualis.                                                       | <u> </u> |
|                                                                                       | 194.     |
| Fermenta peculiaria in seminibus plantarum.                                           |          |
| Fermensum pestiferum quomodo multiplicetur.                                           | ibid.    |
| Qua ratione boves affecerit.                                                          |          |
| Inedia acuitur .                                                                      | . 178.   |
| anum & gramen virentia telluris miasmat.                                              |          |
| gunt                                                                                  | 231.     |
| Serenda Super tumulos equorum.                                                        | 231,     |
| rictiones utiles in epidemia equina.                                                  | 229.     |
| rumenti pretium tempore bovilla pestis cur soli                                       |          |
| jus statui non debuerit.                                                              | 56.      |
| rumentum in annona penuria cur ex Piceno coe                                          |          |
| I i                                                                                   | bue-     |

| 250<br>bu | I      | N    | D   | ΕX   | R     | E   | R   | υ    | M j   |             |
|-----------|--------|------|-----|------|-------|-----|-----|------|-------|-------------|
| Evin      | de fa  | -il> | ada | ettu | m .   |     |     |      |       | ibid.       |
| Frigino   | nis Nu | ındi | ne  | b pe | fis b | ovi | lla | ſщ   | picio | nem inter-  |
| dicus     | itur . |      |     |      |       |     |     |      |       | 2.          |
|           |        |      |     |      | . 4   |     |     |      |       | •           |
|           |        |      |     |      | G     |     |     |      |       |             |
| D. C      | Agli   | ard  | 45  | Medi | cus   | Col | leg | iali | s int | erfuit Con- |

D. Agliardus Medicus Collegialis interfuis Congregationi babita apud Illustrifs, Prefulem. Drigum pag. 225. Illustrifs, Ghezii cura in bovilla peste propulfanda. 4: Idem peculiari Congregationi super bovilla peste adbibetur. 7: Idem Boum.cadaveribus sepeliendis ab inisio prasseflus. 40.

### H

T T Alitus pestiferi quid fint .

| Per quas partes in animalium corp         | ora facilius |
|-------------------------------------------|--------------|
| fe insinuent .                            | ibid.        |
| Halitus contagiosi per que corpora commun | icetur.215.  |
| Hepatis antimonii forma , & ufus .        | 223.         |
| Hefiodi adagium .                         | 200.         |
| Hippocrates pestiferi veneni naturam opti | mè exposuit. |
| Hippocratica sententia de pestis causa e  | xplanatur.   |
| Hippocratis doctrina de brutorum, planti  | Fum , ovo-   |
| rumque incubatorum difectione . 18        | lo. 181. 👉   |
| 182.                                      |              |
| Dittum. 188.6:                            | 103. 6 205.  |
| Sententia exposita.                       | 204.         |
| Humana can flis diminieus auhannari       | 222          |

Hu-

pag. 192.

| ET VERBORUM. 25                                         | I |
|---------------------------------------------------------|---|
| Humorum copia cur Boves pesti reddat obnoxios . 160     |   |
|                                                         |   |
|                                                         |   |
| I                                                       |   |
| Illustrifs. T Acobatius Generalis Fiscalis convocatur i | n |
| consilium super bowina lue . pag. 3                     |   |
| Illustriss. Imperialis Julius Prasul in Congregationen  |   |
| peculiarem super bovilla peste advocatur. 7             |   |
| Commissarius Generalis ad tumulandos bowes. 41          |   |
| Ejusdem litera ad Prafectos oppidorum de bowill.        | đ |
| pestis cautione, & boum tumulatione. ibia               |   |
| · Ejusdem vigilantia in boum cadaveribus conquiren      | - |
| dis                                                     |   |
| Diligentia in bobus sepeliendis. 41. 6 42               | • |
| Indulgentia à Summo Pontifice concessa. 11              |   |
| Indulgentiarum decretum per universam Italiam pro-      | • |
| mulgatur. 12                                            | • |
| Infectarum carnium esus refellitur . 55                 |   |
| Illustriss: de Judice Nicolaus Prasul peculiari Congre  | • |
| gationi super bowilla peste adsciscitur 7               |   |
| Quomodo frumentum è Piceno convebi curaveris.           | • |
| 57-                                                     |   |
| Ejusdem summa diligentia in frumento aliunde com-       |   |
| portando. ibid                                          |   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 |   |
| . L                                                     |   |
| Ac contaminatarum Vaccarum bumo operiatur               |   |
| pag. 219.                                               |   |
| Lactantes bubali cur à peste evaserint. 161.            |   |
| Litaniarum nova formula pro peste bovilla. 11.          |   |
| Litera Apostolica ad Illustrissimum Imperialem . 47     |   |
| Lites intercolonos & agrorum dominos pestis causa.      |   |
| Ii 2 exor-                                              |   |
|                                                         |   |

| exoria.                                        | <u>~ , </u> |
|------------------------------------------------|-------------|
| Quamada fuerint decila.                        | 66.         |
| Lites inter pastores, & pascuorum dominos      | borta.      |
|                                                |             |
| Quibus regulis sublate fint.                   | ibid.       |
| Luem equinam ex sanguinis vitio profettam.     | 237.        |
| Luem equinam ex junguinis visto projection     | - 4/-       |
| M                                              |             |
| A Ala formidata semper minora obveniun         | f. 72.      |
| Malidum species , que in bas bovilla !         | efte de-    |
| levierunt .                                    | 186.        |
|                                                | ibid.       |
| Maxim oyer.                                    | ibid.       |
| Maxin Ened                                     | ibid.       |
| Malis quid                                     | ibid.       |
| Ejus species quatuor.                          | 154.        |
| Malis vetus bovilla pestis nomen .             |             |
| Arthritica salutaris in prima equorum es       | ********    |
| 219.                                           | Ca. 55      |
| Malis à bovilla peste instantibus quomodo proj | pecsum      |
| . <u>70.</u> 6 71.                             | 216.        |
| . Liberati cautiores fiunt .                   |             |
| Medicina comparata que.                        | 180.        |
| Ejus Auctor Hippocrates .                      |             |
| Medicorum Batavorum prudens confilium.         | 232         |
| Mediolanensis tractus peste bovilla correptus  | . I         |
| Mercator boum ad egestatem redactus Pontific   | ia muni     |
| ficentia adjutus.                              | - ) 2       |
| Mercatores probi digni funt Principum ope i    | n adver     |
| · fis .                                        | ) 1         |
| Mercatores puniuntur, quod contra edicti       | um bove     |
| peste correptos in Urbem intulerint .          | 4           |
| 25 - i C. in benilla nella.                    | 176         |

INDEX RERUM,

Natu-

| Neapolitanum regnum bovilla         | pefte | pag.193<br>contactă.2 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| Nominum esymologia ad quid conducat |       | 185                   |
| Nundinarum locus Roma cur mutatus   |       | 315                   |
|                                     |       | ė.                    |

Peris propositum quale. Oratio pro peste animalium: Illustrifs. Origus Caspar Arcis Propraf.equorum morbos callet . Ova , jus carnium , & intrita inepte equis propinan-Ovorum incubatorum observatio ab Hippocrate prace-181.

Alamedis remedium adversus pestem. pag.201. Panis fermenti natura . 177. D.Paoli Michael Angelus Proto-Medicus Generalis in\_ confilium adbibitus in epidemia equina . 225. Pastorum mutuus commeatus interdicitur . Veftes ac lintea fuffienda . 219. Patavinus ager primus lue inficitur . ı. Pauli V. Bulla in usum revocata & aucta. 60. 6 63. Paulus V. Pont. Max. qua lege Boum proventui ad agriculturam prospexit. Eminentis. Paulutius super Bovilla peste statim in\_ consilium advocatur . Pecudes, qua luem effugerint, quomodo tractanda. 219. Ιį Pel-

| INDEX RERUM,                                    |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
|                                                 | 71.          |
| Pelles & adeps boum pestem latius diffundunt.   |              |
| Persarum abstinentia .                          | 201.         |
| Pestisera seminia ex animalium excoriatione     | Jacile       |
| Sparguntur.                                     | 38.          |
| Sub sensus non cadunt .                         | 193.         |
| Pestiferum fermentum quale.                     | 195.         |
| Ejus effectus .                                 | ibid.        |
| Cur varios edat effectus.                       | 196.         |
| Cur Boves pra cateris affecerit.                | ibid.        |
| Miasma lixivio coriariorum emendatur.           | 39.          |
| A matribus vitulis communicatum.                | 161.         |
| In bobus ab externis ad intima propagatum .     | -176.        |
| Pelilentia noffrorum criminum pana.             | 10.          |
| Pestilentia, natura sponte potius, quam n       | nedica-      |
| mentis animalia convalescunt                    | 6.           |
| Pestis non eque singula animalium genera affici | £ . 35 .     |
| Peftis quomodo ex uno animalium genere ad al    | ia pro-      |
| pagatur. 35.0                                   | 5 188.       |
| Diversitas pro animalium diversitate.           | 59.          |
| Ex putidis cadaveribus excitata.                | 40.          |
| Exempla ex cadaveribus                          | ibid.        |
|                                                 | 200          |
| Adagium.                                        | 40.          |
| Sub Constantino Magno unde .                    |              |
| Ex animalium viventium copia atque admi         | ibid.        |
| coorta.                                         | 68.          |
| E Campania finibus Latio invecta.               | ibid.        |
| Bovilla in Latio post novemmenses cessit.       | ibid.        |
| Apud Transpadanos nondum extincta.              |              |
| Animalium ad bomines propagato exempla          | ex LI-       |
| vio & Plutarcho.                                | 145-         |
| Bovilla bomines invasit.                        | 146.         |
| Ejus exemplum fub Carolo Magno .                | ibid.        |
| Ejus vis Endeleichi tempore . 149.              | Ø 150.       |
| Nostra etatis minor prioribus.                  | <u>153</u> . |
|                                                 | Utpo-        |

| ET VERBORUM.                                  | 255       |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Uspote boum internecione cohibita.            | ibid.     |
| Eadem cur solos boves infestaveris . 157      | · 6 159.  |
| Boville caufa generalis que fuerit.           | 170.      |
| Ejus peculiaris causa ignota.                 | ibid.     |
| estis bovilla signa.                          | 184.      |
| Bovilla à Frascatorio descripta.              | 185.      |
| Eam mitiorem fuiffe quam que nostra etat      |           |
| ta eft .                                      | 185.      |
| In quibusdam locis cur mitior.                | 190.      |
| Cur non singula animalia codem modo affici    |           |
| Ab berbis infectis illata.                    | 191.      |
|                                               | · 6 194.  |
| Cur alternos boves peremerit.                 | 199.      |
| Tutissimum remedium est occidere statim in    |           |
| cudes.                                        | 220.      |
| ilula equorum franulis alliganda.             | 2 3 3 .   |
| lantarum diversitas unde.                     | 158.      |
| Succi cur inter se dissimiles sint .          | ibid.     |
| Observationes ab Hippocrate commendants       |           |
| laustrarios boves aratoribus sufficiendos non |           |
| diderune.                                     | 55.       |
| Polypi in corde equorum observati.            | 235.      |
| lidem paule ante mortem concrescunt.          | 237.      |
| Pompei Magni exercitus cur peste correptus.   |           |
| SS. Pontificis CLEMENTIS XI. laudes . 72      |           |
| Ad Auctorem mandata de bovilla peste s        |           |
|                                               |           |
|                                               | 3.        |
| Providentia in bobus comparandis ad agr       |           |
| Solicieudo erga Pop. Rom. or rem frume        | 52.       |
| 57. 61.                                       | 3.5. 35   |
| Singularis munificentia.                      | 12        |
| Mandata ad Illustrissimum Imperialem,         | o diploma |
| de bobus sepeliendis                          |           |
| at boom Jepenenais                            | San-      |
|                                               |           |

| 256 INDEX R                                                  | ERUM                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sanctissimus Pontifex peculiar                               |                            |
| bovilla peste instituit .                                    | 7                          |
| Ad divinum Patrocinium                                       |                            |
| Jubet precationes ad aver                                    |                            |
|                                                              | nem , atque Indulgentian   |
| indicit .                                                    |                            |
| Asthmate laborans prafui                                     | t. ibid                    |
| Ejusdem valetudo ex labor                                    |                            |
| retur, ingravescit.                                          | 12                         |
| Ingravescente morbo ab i                                     | nstituta supplicatione ab- |
| solvenda non deterretur                                      |                            |
| Christifideles bortatur ad                                   | preces. ibid.              |
| Pecunias pauperibus largit                                   | ur pro bobus sepeliendis   |
| 43.                                                          |                            |
| Paupertatem ex bovilla p                                     | este contractam propria_   |
| munificentia sublevat.                                       | 50.                        |
| Qua ratione prospexerit c                                    | olendorum agrorum diffi-   |
| cultati.                                                     | 62.                        |
| Quid jusserit agricolis, a                                   |                            |
| lere non possent, aut no                                     |                            |
| Congregationis confilia sup                                  |                            |
| probat.                                                      | 60.                        |
| Pratum extra Portam Capena                                   |                            |
| custodiam electum.                                           | × 5.                       |
| Precum formula vesperi ad                                    |                            |
| gnum recitandarum.                                           | 12.                        |
| Preces gentilium ad avertena                                 |                            |
| Presepia, mortuo bove quomo<br>Presules in consilium super b |                            |
| adbibiti .                                                   | 58. & 59.                  |
| Ad Agricolarum necessitate                                   |                            |
| tifice delecti.                                              | 63.                        |
| Ptisana infectis equis utilis.                               | 227.                       |
| Purgantia in Peste bovilla dan                               |                            |
| 9                                                            | Inter-                     |
|                                                              |                            |

| ET VERBOR                              | U M. 257                     |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Interdum proficua & ubi .              | 206.                         |
| Equos vix morbidos, necant, & q        |                              |
| Purgantis formula alioquin celebris    |                              |
| peste noxia.                           | 206.                         |
| pejse nozia .                          | 2003                         |
| R                                      |                              |
| Abiofas animantes comedentes           | n rabiem incidunt,           |
| pag.170.                               |                              |
| Remedia bovilla pestis ab ejus effect  | ibus indicata. 20 L.         |
| In bovilla peste noxia.                | 2 I L                        |
| Proficua in principio epidemia equ     | uine. 227.                   |
| Remediorum formula animalium mo        | rbis minime pesti-           |
| lentibus utiles .                      | 84. 6 85. 6 86.              |
| Remedium cersum in bovilla peste n     |                              |
| Romanus ager quomodo laborare cape     | rit bo <u>villa</u> peste.3. |
| * Corruptioni obnoxius.                | 38.                          |
| Ejusdem aer cur insalubris.            | ibid.                        |
|                                        |                              |
|                                        |                              |
| Excell. Acchettus Marcellus Ora        | tor Ordinis Hiero-           |
| folymitani laudatur                    | pag. 208.                    |
| Sal Polychreston diureticis potionil   | us utiliter admix-           |
| tum in epidemia equina.                | 229.                         |
| Saliva franulo elicita infectis equis  | profuit. 228.                |
| Saliva equina de contagione suspecta   | 226.                         |
| Sambucus ad bovillam pestem comn       | nendatus. 209.               |
| Sanctiones adversus eos, qui ex C.     | ampania , Mariti-            |
| maque Provincia boves Roman            | n adduxissent . &            |
| Sanguinis missio in peste bovilla noxi | a. 202. 6 206.               |
| Equina luis remedium.                  | 227. O 228.                  |
| Eadem quando fuerit noxia.             | ibid.                        |
| Sanguinis missiones quando & ubi p     | rofint. 206.                 |
|                                        | Sani                         |
|                                        |                              |

| 258 INDEX RERUMS                                 |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Sani equi quomodo immunes ferventur ab epide     | mia   |
| Scorbuti origo.                                  | 189   |
| Sectio prima equi priori epidemia interempti .   | 235   |
| Altera equi nondum defuncti.                     | ibia  |
| Sett oni qui adfuerint . 234. 6                  | r 23  |
| Segetes plurima fuerunt in Latio etiam cum bou   |       |
| nuria.                                           | 65    |
| Sententia tutior in peste anteponenda probabili. | 39    |
| Sententia de verminosa putredine probabilis.     | 174   |
| Sententia varia super boum aratorum penuria      |       |
| 6. 56                                            |       |
| Setaceum in collo tenaciorem lympham utiliter e. | ducis |
| Sidonii de carnibus contaminatis opinio.         | 36    |
| Signa contracte luis frequentiora.               | 155   |
| D. Sinibaldus Medicus Collegialis Congregationi  |       |
| Illustrissimum Presulem Origum interfuit .       | 225   |
| Specificum in bovilla peste nullum. 200. 6       | 205   |
| Spiritus animales à peste potissimum affecti.    | 192   |
| Steriles bubali cur à peste facilius evascrint.  | 162   |
| Suffimentorum forma.                             | 2 1.8 |
| Symptomatum morborum confideratio neceffaria.    | 179   |

### Ŧ

Illußrifs. Tiberius Cincius in peculiarem Congregationem super bowills peste consumers.

Timor cautieses new edit.

Tophus Juvencarum Plinii quid sis, & quomodo in somacho progignatur.

Transpadana regio minori diligensia, quam Romantes.

ager in bovilla peste opus babuis.

38.

Vacca-

### V

| T Accarum albarum summa ad Annona Pras              | ectum  |
|-----------------------------------------------------|--------|
| V referenda. pa                                     | g. 53. |
| D.Vallisnerius laudatur.                            | 174.   |
| Illustrifs. Vare sius Prior Congregationi peculiari |        |
| bovilla peste adscribitur.                          | 8.     |
| Variole bruta non afficiunt .                       | 186.   |
| Venerea luis varii effectus.                        | 195.   |
| Veneta Regio universa bovilla contagione polluta    |        |
| Veneta Reipublica vigilanția.                       | 199.   |
| Veritatis inquirenda ratio que .                    | 175.   |
| Vermes circa boum os & cornua à muscis procreats    |        |
| In boum naribus .                                   | 171.   |
| Morbus ab iifdem illatus .                          | ibid.  |
| Ejus remedium.                                      | ibid.  |
| Non fuisse bovilla pestis causam.                   | 172.   |
| In sanguine boum geniti an bowillam pestem i        |        |
| rint.                                               | 173.   |
| Ab Auctore nunquam in sanguine observati .          | ibid.  |
| Incertum an ab externo aère advenerint.             | ibid.  |
| Recentiorum super iisdem observationes.             | ibid.  |
| Eorundem noxa ex Varrone & Columella.               | 174.   |
| Vesicantia collo admota, perniciosa in epidemia e   |        |
| 228.                                                |        |
| Vespillones cur in bumana peste immunes fuerint     | . 160. |
| Veterinaria Medicina Medico non indigna .           | 179-   |
| Veterinarii quomodo agros boves adire debeant       |        |
| nos inficiant.                                      | _217   |
| Victus tenuis in bovilla peste utilis. 201. 6       | 216.   |
| Vinum quomodo acescat.                              | 177.   |
| In epidemia equina laudatur.                        | 227.   |
| Viperei morsus symptomata unde .                    | 177.   |
|                                                     | Vifee- |

| 260 INDEX RERUM, ET VERBORUM?                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Viscerum labes ab infectis liquidis emergit.   | 156.             |
| Vitule ablactate, ne mactarentur, cautum.      | 54.              |
| Vitulos, & bubalos lactantes, non impetrata fa | cultate,         |
| vendi prohibitum.                              | 54-              |
| Lactantes cur peste interierint.               | 161.             |
| Vitulorum numerus, ad agrorum cultum, fervan   | ndorum.          |
| 54.                                            | 3                |
| Urina defectus in equis infirmis unde .        | 235.             |
| Vulneraria ad bovillam pestem utilia.          | 207.             |
| Eorum formula probata . ibid. & 208. 209.      | <b>5</b> 2 1 2 . |

# Y The Supervise . Vide Malis .

|         |              | Errata.           | Corrige.               |
|---------|--------------|-------------------|------------------------|
| ag. 39. | Lin. 4.      | Myrthi .          | Myrtis                 |
| 52.     | L 15. à fin. | ruriculas.        | ruricelas .            |
| - 53+   | Lule.        | ruriculas.        | ruricolas .            |
| 54-     | L z.         | degnissimam.      | dignissimum.           |
| 156.    | L 3.         | certa & perpetua  | . certas & perpetuas . |
| 145.    | L 24.        | cœń.              | can.                   |
|         | L 25.        | apribles .        | aiguidies .            |
|         | 1. 26.       | வ்விப்பியும்.     | indiwer .              |
| 169.    | 1. 18.       | Vigetius .        | Vegetius               |
| 109.    | L penult.    | invafific.        | invalifiet.            |
|         | Penny.       | taraxaco.         | cichorio .             |
|         | 1 13. à fin. |                   | Abfinthii.             |
| % 17t.  | L 11.        | vifu digna.       | rifu digna •           |
| 172.    |              | Valifnerio .      | Vallifnerio .          |
| 182.    | 1 18.        |                   |                        |
| 186.    |              |                   | hydatides .            |
| 130.    | 1.14         | destro            |                        |
| 1000    | 1. 25.       | imoseguarins.     | รัสธาริยุนสรัสราง .    |
| 138.    |              | renotata.         | renovata.              |
| 191.    | L 26.        | Gefnerii.         | Gefneri.               |
| 395.    | L 13.        | ydatides.         | hydatides .            |
|         | 137.         | Hyerofolimitani . | Hierosolymitani .      |
| 212.    | l. 9.        | Mirtill.          | Myrtill.               |
|         |              | Cuparifs          | Cupreff. vel Cypariffi |

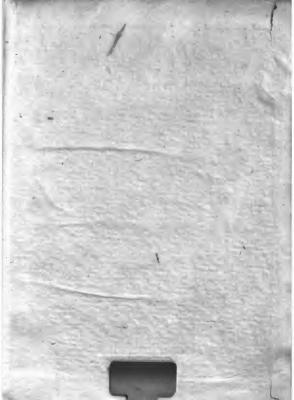

